# 70330

32

# PER IL POTERE OPERAIO

MAGGIO 1979 - NUOVA SERIE - ANNO VII - L. 500

Quindichale - Direzione e redazione: «Rosso» Via Disciplini 2 Milano - Direttore responsabile: Emilio Vesce - Autorizzazione Tribunale di Milano N. 101 del 13:3:73 - Stampa; COGE - Rozzano



sommario

La rivoluzione comunista non si arresta

FIAT Torino

Il programma eversivo dell'operaio sociale

Discussione su di una fabbrica di servizi



L'attacco all'autonomia ostenta le sue caratteristiche di complotto, incredibile e ridicolo insieme, provocatorio e quasi "innocente, se non fosse leroce, con qualche venalura di poesia se non tosse trucido e folle. Eppura sembra raggiungere gli elfetti che il nemico di classe si è proposto di perseguire: la menzogna strampalata a truculenta pare che paghi! Dopo Padova e Milano Roma, ora Genova Domani futte le città! L'ottusità del potare è evidente, tanto più quando rafferma una sua animalesca intelligenza, una sia pur ripugnante attitudine ad andare sodo del problema, ogni volta che si rivolge contro la lotta comunista. Ouelli che si vogilono colpire intatti non sono questi o qual compagni, fatto comunque insufficiente a perseguire qualunque oblettivo politico, ma si vuole molto più semplicemente attaccare frontalmente I settori sociali In lotta, il movimento comunisfa rivoluzionario nei suo compiesso.

E se è evidenta che il 'complotto' ver rà ridicolizzato dal movimento e rovesciato interamente addosso a chi laidamente lo ha architettato, pura gli elfetti dalla barcollante iniziativa giudiziaria si faranno sentire ben ai di là di ogni logica elettorala. Così intatti il potere ha deciso. Si vuole in-coraggiare lo scontro aperto con l'autonomia, misurare le forze. Si tratta intatti nel medio periodo da parte dallo stato e dell'Intero sistema di partiti di varificare la fattibilità di uno scontro frontale con l'intera sinistra rivoluzionaria del nostro paasa, con migliala a migliala di militanfi che sono cresciuti e maturafi in quosti dieci anni di lotta anticapitalistica. Si tratta di verificare se sia possiblio l'accettazione coatfa della dittatura dei sistema dei parfiti 'costituzionali' all'interno dal modo di produzione capitalistico, su cui si fondano a prosparano, o come alternativa la riduzione altrettanto coatta alla clandestinità o alla semiciandestinità, in modo da estirpare o comunqua regolare sul plano militare qualunqua comportamento comunista antagonista.

Né si intravvedono differenze approzzabili tra i vari partiti su questo progetto. Anche se siamo abbastanza svezzati nel riconoscere sia il ruolo decisivo cha Il PCI ha venuto assumendo come supporto par la continuità del meccanismo di dominio c di struttamento capitalistico, sia i tenfativi ridicoli, tristi e comunque falliti di questo partito di accreditarsi agli occhi dalla borghesia come capoflia dalla controlivoluzione, non ci stugge il ruolo subalterno e tenporaneo che all'interno del complesso gioco della rastaurazione capitalistica questo partito ha assunto. La disperazione è rasa più avidentemente dal ruolo di provocatori, di falsi testi-moni cha la ciurmaglia di "pentili" disperati, falliti alcuni adepti pcisti vanno sempre più ricoprendo. Ma con altrattanta chiarezza non sfugge a nessuno di noi che oggi più che mal II dominio capitalistico poggia solidamente sulla DC e le articolazioni dell'apparațo statale, produttive e repressiva. È proprio per questo che il dastino del PCI è quello della scontitta: una scontitta resa più miserabile e bruciante all'interno del proletariato, sa si considera la complassa articolazione sociale di questo partito, a se si considera il fatto incontrovartibile di aver rappresentato il punto di rilerimento maggioritario, nonostante una strategia perdente a sulcida, per un lungo período storico, dalla classa oparaia e delle

L'oblettivo della disgregazione dell'agemonia picista rimane uno del capisaldi dai programma comunista nei nostro paese, ed esso si gioca sul contenufi, sulle prospettive, e in definitiva sulla battaglia per la direzione politica degli interessi e della lotte dai proletariato.

classi subalterne.

Che la forma attuale della mediazione politica, del sistama dal partiti e della istituzioni sia assolutamenta absoleta e incapace di alfrontara con qualche prospettiva di successo i problemi immansi di controllo, di rapressione, di confinultà dello struttamanto è cosa scontata e francamente ammessa da tutte le componanti costiluzionali. Né li problema può essere circoscritto all'Italia! Un'occhiata a quello che succede negli altri paesi europei denuncia una situazione davvero desolante Dappertutto, come formiche impazzita, gii ingagnari costituzionali sono all'opera a famponare le falle sempre plù evidenti. Di là, dopo secoli di 'alternanza' si vogliono introdurre le coalizioni, di qua dopo una eternita di 'coalizioni' si vuole introdurra il si-

stema maggioritario. Dovunque, il potara si esercita senza base reale, anche parlamentare, di consenso, e comunque al di fuori di ogni corretta funzionalità 'democratica'.

L'evidenza del fallimento, nella crisi storica del capitalismo, di ogni sistema di rappresentanza e di mediazione · anche il più solisticato · è lampante. La vecchia caorgna delle Istituzioni borghesi è capace di regolare l'emergenza delle nuove lotte e lecontraddizioni mortali che il lungo dominio di classe incessantemente ha prodotto. Ma il punto che ci interessa è un altro, ed è la ripresa della lotta operala e proletaria in futta Europa, dalla Ruhr alla Lorena, da Parigi a Londra, a Barcellona, alla Spagna, al Portogallo. Dovunque il contenuto autonomo, l'insopportabilità del dominio capitalistico, l'opposizione ai processi di ristrutturazione a livallo continentale, si fa plù massiccia, più precisa.

Altro che complotto europeo dell'autonomia! Ed ecco, con geometrica precisione, il complotto capitalisti co. Alla obsolescenza degli stati nazionali si fa seguire immedia tamenta fa ristrutturazione sovranazionale, la quanto tale essa va smascherata e combattuta

Abbiamo identificato movimento del '77 la ripartenza tumultuosa di un nuovo ciclo di lotta proletaria risultato dalle contraddizioni capitalistiche dentro la crisi e adeguato a contrastarne gli effetti. La riuniticazione del lavoro sociate, la tematica del bisogni prolatari, l'antagonismo radicale al modo di produzione capitalistico si sono oggettivamente estesi e approfonditi. Ma altrettanto oggettivamente abbiamo assistito alla di spersione a alla separafezza, alla disgregazione, ad ondate di lotte cicilche formidabili per i contenuti che agivano ma incapaci di residuare una qualità di organizzazione adeguata a contrastare la spinta del capitale alla ristrutturazione e alla risposta che l'esistenza stessa di questo movimento continuamente richiede.

Grande ricchezza di contenuti, quindi, ma assoluta povertà di tattica, di metodo, di programma. Duesta cattiva dialettica si può e si deve interrompere: la continuità a il salto all'interno dei movimento si può e si deve sottrarre alle sue determinazioie lotte. PRIMA FRA TUTTE LA NE-CESSITA DI UN SERRATO CON-FRONTO TRA LE FORZE DELL'AU-TONOMIA PER NUOVI LIVELLI DI INIZIATIVA OMOGENEA SUL PIANO NAZIONALE. Non vi deve essera interruzione sui piano dei programma, nè ua rinuncia a uniticare il terreno dei bisogni con il progetto rivoluzionario, al radicamento dell'organizzazione fra i proletari.

A partire da qui continuiamo la nostra battaglia per la difesa dei compagni in galera. Un ruolo importante assumono i comitali «7 aprile», come strumentazione comunista alla campagna che anche sui terreno della difesa e della propaganda bisogna

Ma ancor più importante è la parmanenza e l'identità del programma, del progetto delle forze dell'autonomia organizzata. Da questo punto di vista tutti i terreni della lotta vanno sviluppati all'interno delle necessità che il programma comunista richie de. RICONDUISTARE LA PIAZZA, RI-PRENDERE L'INIZIATIVA OI PROPA-GANDA, MA ANCOR PIÙ ORGANIZ-ZARE LOTTE SUL TERRENO DEL PROGRAMMA PRDLETARIO. I prossimi mesi saranno fertile terreno alla ripresa delle lotte sociali e di fabbrica sui bisogni. I contratti si chiudono tasciando la condizione degli operal invariata (e non sono gli scatti di contingenza a risolvere il problema del reddito), il nuovo governo dovrà inaugurarsi con una stangata tariftaria, l'intiazione riprenderà a galoppare, la questione energetica e il programma nucleare acquisteranno alteriore centralità nei piani di dominio dei capitale.

Su questi terreni misureremo quanto la sovversione sociale si possa arrestare come «associazione sovversiva»! Oul i nostri compiti potranno esercitarsi interamente e corrattamente all'interno della dialettica del-

la guerra fra le classi.
INFINITE SONO LE POSSIBILITÀ
DELL'OFFENSIVA COMUNISTA,
DELLA ROTTURA DELLA LEGALITÀ
DELLO SFRUTTAMENTO. DELL'AFFERMAZIONE DEL CONTROPOTERE PROLETARIO.

Maggio 1979



conquista di un livello di comando adeguato a governare le nuove contraddizioni. Le elezioni europee, l'unità monataria, i vari dispositivi polizieschi e militari si integrano, si )lieano, si dispongono allo scontro

Altro che telefonate da Parigi! il complotto non viene neanche nascosto, riempie i giornali, le telavisioni, i vari strumenti palesi ed occulti della propaganda, della repressione, della lotta armata, dalle iniziativa logali a vilegali ciandestine e pubbliche che dicapitale quotidianamente, scarica su milioni e milioni di protetari.

Alia faccia del riffusso, i padroni corrono al ripari. Buon sagno! Tutto di venta più chiaro. Mano a mano che il capitale vanifica ogni margine di democrazia, la lotta viene costrotta a contrapporsi sempre più apertamente a questo effettuale e quotidiano tentativo capitalistico di restaurare il meccanismo di profitto e di dominio.

Il nostro atfeggiamento sulle elezioni e più in generale sulle istituzioni non può che derivare da queste considerazioni. Mentre il sistema parlamentare è ormal syuotato anche dal punto di vista capitalistico, le stesse battagile d'opposizione appalono sempre più improbabili su quasto plano. Certo, all'Interno della nuova sinistra le distinzioni vanno fatte. Una cosa sono i compagni di DP che vogilono rappresentare l'opposizione di classa; altra cosa quelli del manifesto e dell'Mis, che altro non sono che ridicoli travestimenti di posizioni inferne al PCI; altro ancora sono i radicali, che hanno esercitato spesso Il ruolo di tribuni e di accusatori verso I vari poteri.

Ma, se il rapporto con l'Isfituzione e la stessa scadenza elettorale va misurato sulla base delle necessità autonome, del tempi di crescita del movimento, della sua forza, non c'è chi non veda che su quasto terreno si prodotto sempre sbandamento, confusione, e non tanto sul ruolo delle istituzioni parlamentari del movimento prolefario.

L'esperienza di Lotta Continua da questo punto di vista è esemplare: l'accettaziona del tarreno istituzionale ha caratterizzato sempre in questi compagni un atteggiamento di riflusso, di abbandono della lotta.

Se quindi il voto per una lista, fosse essa di classe o libertaria, non è in qualche modo significativo a dare ragione dei terreno di scontro, la scadenza elettorala rimana quello che in effetti è: un passaggio importanta per legittimare la dittatura di ciasse, dai sistema dei partiti, e in

ni cicliche e in definitiva perdenti. Oggettivamente si danno lotte, antagontsmi, comportamenti, di una novità prolonda e sconvolgente, ma il programma comunista dell'operalo sociale, il suo progetto di autovalorizzazione sul terreno del potere marcla fra enormi difficoltà. Nelle metropoli questo problema sta diventando drammatico. A fronte di lofte di seftore, dagli ospedalieri al pubblico implego, agli operai delle grandi lab briche e del lavoro diffuso, agli stessi processi di riaggregazione del la voro precarlo, alle lotte sui prezzi sul servizi, sulla casa, non corrisponda un programma, un metodo, un pe-so organizzativo, capace di ricon-porre le varie sazioni di classe, le varie tematiche della fotta, per riportar la al progatto comunista del contro potere proletario.

Ed è questo in definitiva il terreno immenso e ricchissimo su cui si gio ca la continuità del processo rivoluzionario e l'esito stesso della batta glia che l'autonomia operala orga nizzata porta avanti. Né corrisponde alla portata del problemi, dell'attac co reprassivo alla domanda che ci viena posta dal settori di classe, dal le necessità del movimento alla co stituzione di un corretto rapporto or ganizzato, una strumentazione adeguata, sia sui plano generale sia sui plano iocale. Risolvera questi problemi è l'unica difasa che resta - a fronte dell'attacco statale - ai movimenta dell'attacco statal

mento comunista. I rivoluzionari, l'autonomia operala l'intero tessuto dei militanti comuni sti che sono maturali nelle lotte di questi anni sono consapevoli che il sistema dei partiti, nella sua totalità l'Intera articolazione sociale, la struttura di accumulazione e di strui tamento del capitale a livello nazio nale e Internazionale si contrappon gono con tutte le loro forze. Non e certo la guerra civile, che giornalisti tremebondi fanno balenare dalla stampa di regime; slamo molto più in qua, in una situazione altreftanto dilficile e decisiva. Conosciamo i rapporti di forza, sappiamo quali sono i nostri compiti di fase, e siamo capa ci di impedire e ridicolizzare qualunque tentativo del nemico di classe di spingere alla clandestinità il movi mento e le avanguardie comuniste, e di mantenera aperta la continuità del processo rivofuzionario.

Certo non possiamo pensarte di proseguire il progetto con continuità e gradualismo, come se nulla fosse stato.

A un salto di qualità dell'attacco dello Stato, deve corrispondere un salto di qualità nelle capacità di condurre

## LA NUOVA SINISTRA DI FRONTE ALLE ELEZIONI

La nuova sinisler unita è rimasta solo uno slogan su un manifesto, infranti i sogni e gli opportunismi dei "61".

Ma come, în una repubblica în cui gli equilibri istituzionali si vanno rifondando sulla rigldîtă del sistema del partiti, I reduci del movimento studentesco del '68 e della sinistra sindacale del '73, pensavano davvero ad uno spazio "autonomo" a sinistra del P.C.J.? Non vogliamo qui ripetere quello che abhiamo delto alla vigilia delle scorse elezioni, cioè che il parlamento non funziona neppure più da cassa di risonanza della protesta o arena della denincia politica, e che quindi nessun interesse ha il rivoluzionario a trovarvi posto.

Infatti non pariiamo più a organizzazioni "sedicenli" rivoluzionarie, ma a uno schiarimento che si è scavato il suo angolo nel terreno dell'opposizione istituzionale. Ma vorremmo almeno chiedergli di sostenere il suo ruolo con dignilà.

La vostra barca affonda, il topo Corvisieri l'ha capito in tempo rifugiandosi nel P.C.I. per non perder la poltrona: siete slali frantumati, schiacciali dallo schiacciasassi della macchina islituzionale.

Nel '70, a commento della fragorosa uscita dal P.C.I. di un gruppetto di intellettuali lardocomunisti, girava nella sinistra una batluta: sulla porta delle Botteghe Oscure è appeso un cartello con scritto ''siamo uscili un momento; lorniamo suhito''. Firmato ''ll Manifesto''. IL risveglio illuministico di Magri e Co. è durato dieci anni, apportando un discreta confusione all'inizio dell'alternativa di sinistra poi. Ora il PDUP conclude la sua avventura,

andando a rosicchiare il suo uno per cento agli elettori, per porlo al servizio del P.C.J..

Sono stati i pduppini infatti, assieme ai fiancheggiatori e spie del P.C.I. del Movimento Lavoratori per il Socialismo, a incaricarsi dell'ultima frattura dell'asfittica nuova sinistra.

In fondo, per la prima volta in vita loro hanno svolto un ruolo di chiarificazione: hanno shattuto in faccia ai nostalgici dell'unità delle sinistre la cruda verità d'oggi, che nella seconda Repubblica o si sta con il P.C.I. e perció nello Stato, o si viene emarginati e eriminalizzati. Le stanche assemblece dell'opposizione operaia già ce lo avevano dimostrato, l'alternativa all'interno del gioco "democratico" non funziona neppur più da specchietto per le allodole. Nella stasi di movimento o si sviluppa l'ipotesi organizzativa rivaluzionaria, al di fnori e contro il sistema di dominio horghese, o neppure il puro livello di opposizione e hisubordinazione di massa può venire rappresentato dalle vecchie formule di mediazione.

Ci pare più conseguente alla sconfitta slorica dei movimentini postsessantotteschi, la scelta di confinire nelle liste railicali di alcuni noti personaggi guidati dal buon pastore Boato.

Ciò per lo meno appare chiara rinuncia a velleità rivoluzionarie (ce ne dispiace per l'ex-disoccupato Pinto), e accettazione del gioco delle parti. Una solida "democrazia" come le nostra tollera, anebe se con fastidio, il pungolo radicale. I nostri padroni sono sufficientemente poco schizzinosi da mangiarsi la minestra anche con dentro qualche

D'allra parte se Lolla Continua per il Comunismo riprende a porsi come organizzazione di elasse, poco posto possono trovare Boato e seguaci: meglio anticipare le mosse, hanno certo pensato i Nostri.

Rimane, nella sua patetica coerenza, D.P., ferma nel eercare, data la sua matrice di elasse, di costituire il baluardo dell'opposizione operaia. Non possiamo che rispettarne le ultime volontà.

A tutti i compagni disorientati da tulte queste carambole elettorali non slrizziamo l'occbio: ricordiamo semplicemente che, mentre i partitini della "nuova sinistra" si arraballavano ad aprire le liste elettorali, i portaordini del regime DC-PCI dettàvano le liste dei compagni da arrestare al signor Calogero. Il terrore fa parte di questa democrazia elettorale: se si vuol continuare a far parte della lotta di classe, meglio non contunuare ad avanzare in ordine sparso.



# Alfa Romeo di Arese PROPOSTE DI INTERVENTO OPERALO

Da quando si sono verificati gil arresti dei compagni dell'Autonomia appare sempre più evidente che il regista di questa sporca operazione è il P.C.I. In prima persona e in questo contesto è sufficiente leggere l'Unità e constatare con quanto livore rabbia si scagit contro qualsiasi che metta in dubbio t'operato dei suoi magistrati.

Il P.C.i. ne è colnvolto in tutte le situazioni e non del 7 Aprile, come constatiamo all'Alfa Romeo dove da dopo i sabati lavorativi è impegnato in un susseguirsi di inizialive tendenti a sbattere tuori dalla fabbrica, se non in galera, i compagni che si rife-

riscono att'Autonomia.

E in questa loro azlone poliziesca oltre a libretti, riunioni e falsità varie arrivano nelta loro gretta opera di dolazione ad usare tutti i sistemi possibili, e ne è un esempio li tantativo di ue mesi ta di licenziare un compagno dell'eutonomia, roo di non ever fatto vedere il conienuto di un pacco (una tuta) ad un guardiano, com'è nel suo pteno diritto, per essere fatto passare da quelli dei P.C.I. come l'aggressore dei guardiano, e di fatto invitando la direzione a passare atto i fatto, operazione non riuscita per il livelio di mobilitazione e di risposta data.

È indubblemente questo un piccolo esemplo, ma su questo tono potremmo riempire delle pagine.

Cosl nel loro attivismo frenetico per riportare la pace sociale all'Interno della fabbrica bisogna dare atto che questi del P.C.I. sono di uno siakanovismo più unico che raro. Quando è arriveto il grande Enrico davanti all'Alfa, alle sotto di mattina i millitonti del P.C.I. si sono trovati un casino di scritte come ed esempio Bertinguer go Home, fuori il compagni dalle galere etc.; ebbene il militonti alle nove sono usciti in permesso personalo e per due ore circa sono passati da metalmeccanici ad imbianchini, naturalmento con la vernice dell'azienda.

Quale II molivo di questi irenetici attacchi all'autonomia?

Semplice, questi signori sanno di avere la coscienza sporca, sanno che per il prossimo tuturo taranno cose allo stesso livello o poggiori del sabati lavorativi, per cui è bene che gli incazzati o quelli che tentano di essere punto di riterimento per un programma di etternativa, per un'organizzazione rivoluzionaria devono sparire dalla scena, e a questo scopo rispolverare un po' di stenilismo non ta niente male.

Detto questo nessuno di noi vuole rappresentarsi come vitilme o plangere perchè c'è la repressione, la storia dalla lotta di classe ci ha insegnato in tutti questi anni quali siano le reazioni dei padroni e dei pariiti socialdemocratici contro i militanti

comunisti, e la dimostrazione ci viene dalle migliala di detenuti politici che sono nelle galere in Italia.

Sapplamo altresi che la nostra forza è rappresentata dai saper cogliere e dare continuità a quelle forme di lotte, a quegli obiettivi che vanno ad inceppare le esigenze del sistema capitalistico, così quando abbiamo indetto lo sciopero di 3 ore per partecipare alla manifestazione di Padova al di là della riuscita quantitativa, con questa iniziative volevamo dimostrare agli operai che è possibile all'interno della fabbrica prendere iniziative autonome al di fuori del

sindacato. Me dove il P.C.I. mostra Il suo vero votto di parlito socialdemocratico è nei displegamento alte esigenze produttivistiche deil'azienda. Sulla strada del sabati iavorativi si essiste all'Interno della fabbrica a continue Iniziativa tendenti a bioccare qualslasi iniziativa di lotte di linea, di reparto, a reprimere quelsiasi torma di proteste per l'aumento del ritmi, per Il passaggio di categoria ecc. occ., cosi in questo contesto non c'è da stupirsi che Massecesi invii tettere di complimenti all'Unità, per il modo serlo che ha netl'affrontare net suoi articoli la crisi che travaglia l'Alfe, e che l'Unità bada bene a pubblicare. Me molti compagni si chiederanno, e

Qui c'è da dire che pur riuscendo gli scloperi, si assiste ad un comportamento di totale astranelta e passività come mai si è visto negli anni procodenti, sia ben chiaro che nessuno è soddisfaito di una simile situazione, ma noi riteniamo cha questo non sia altro che il primo passaggio per l'apertura di un processo di rottura nel contronti delle etiuali orgenizzazioni, ed è abbastanza significativo che all'Interno di questo contratto si siano sviluppete iniziativo di iotta in alcuni repartl, con forme di lotta e oblettivi del tuito esiranei al contratto, e l'esemplo più significetivo è rappresenteto dalla lotta della sala motorl, lotta condotta autonomamonte sul problema dell'ambiente e salarlo, che ha visio costretti prima direzione e poi sindacatt a dover intorvenire come faichi, aitrimenti la nuova Alta usciva con diversi mesi di ritardo. E comunque la direzione ha dovuto sgenciare 80 milloni agli operal e fare una sata motori nuova.

Ritentamo che questi comportamenti, queste iniziative dopo la firma (prossima) del contratio si andranno sempre più e sviluppare come logica conseguenza di quello che porterà il contratto.

Dire che questo contratto è funzionale al progetto di ristrutturazione e alla crisi padronale è dir poco e questo si va sempre più delineando più si avvicina la firma. Difatti i discorsi e i veri scogli non sono più l'aumen-

to del salario o altro bensi l'assentelsmo, ta mobilità ecc. ecc.

Da una parte le 30.000 mila lire in tre anni d'altro scatteranno tutta una serie di coercizioni, di iniziative per riportare la classe operala italiana in condizioni molto simili a quelle degli anni sessanta.

E In questa prospettiva che all'interno della fabbrica riteniamo essenziale per rilanciare le lotte, per contrapporsì a queste iniziative endare a svituppare quelte iniziative che diano credibilità ad un discorso ed a una pralica di alternativa.

Martedi 15 abbiamo indetto un'ora di sciopero con li ilº turno per i duo morti dell'ACNA e per due feriti a causa di un'incidente sui lavoro all'Alfa.

Un buon gruppo di compagni hanno girato per i reparti con megafoni e volantini per sensibilizzare gli operal anche in considerazione che il sindacato manco un cartello avava tirato luori.

Anche questa iniziativa rientra nel progetto di creare quelle condizioni potitiche che ct permettano dopo il contratto di rilanciare iniziative autonome di reparto, sulla nocività, riimi, salario ecc. ecc.

Riteniamo altresi che l'oblettivo uniticante debba essere rappresentato dal passaggio automatico dal 3 al 4 livello.

Il significato di questi primi scioperi autonomi è por l'appunto per andare a creare le condizioni per gestiro di rettamente con la direzione, come torze politica riconosciuta, qualsiasi obiettivo o altro probiema, senza pessare attraverso it sindacato.

Su quesio terreno, e non solamente, riteniamo di andare a un contratto costruitivo con gli operal ed e uno scontro con Stato, sindacati e PCI e targli rimangiare tutte le troiate che stanno facendo contro l'Autonomia,

# SIT SIEMENS di MILANO

Tecnicamente la ristrutturazione è pronta in tutti i seltori industrieli, in elcuni in stato evanzato in eltri in via di approntamento, comunque da questo punto di vista il capitale non ha problemi. Il sindacato, come dimostrano le piattaforme, da la sue disponibilità.

Rimane da far ingolare il nuovo modello produttivo alla ciasse operala che è sempre una variabile indipendente. Ma vediemo come vanno i contratti.

Sul fronta della lotta l'unica situazione che si presenta ancora scabrose è la FIAT che con forme di lotta di verse dà tanti pensieri ad Agnelli, al sindacato ed al PCI: esistono settori operai che sono incontrollabili perchè tuori de ogni schema di comportamento conoscluto e che agiscono autonomamente dagli scioperi contrattuali ed in antagonismo al loro contanuti.

Nelle altre fabbriche Italiene II coniratto, già osteggiato durente le consultazioni, è visto coma un male da astirpara subito, considerando le tanta ore di sciopero ormali fatte, che tanto selario fanno perdere e finalizzate, anziché al miglioramenti, el peggioramento delle condizioni operale sotto tutti gli aspetti.

Lo scollamento tra operal e sindacati è ormal diventato abissala; Cdf e
delegati stanno racitando una farsa
rispetto alle torme di lotta cui solo i
tedeli al PCI (e nemmeno tutti) e i
servi dei PDUP-MLS partecipano. I
cortei interni sono passaggiate commemorative del passalo, il blocco
delle portinerle è attuato più con le
sbarre chiuse che con la partecipezione degli operal; insomma si sta
verificando che le forme di lotta tanto osteggiate in passato dal PCI e
sindacati vengono oggi incoraggiete
per cercare di coinvolgere qualche
operalo in più, che però non arriva
avendo già capito le proposte capestro dei riformisti.

È aumentato invece l'assenteismo che raggiunge percentuali altissime durante le tre ore di sciopero consecutive con la presenza in tabbrica in risoria all'inizio del lavoro. Non partecipezione, scollamento profondo dal sindacato e dal PCI, questo è l'atteggiamento prevalente in fabbrica.

intanto que e là i CdF firmano eccordi di cottimo collettivo con incentivi salariali mensili cercando di instaurera il controllo sul l'assenieismo tra gli stessi operal perché se non si raggiunge la produzione stabilita t'incentivo non arriva e la colpe è di

chi sta a casa, il recupero salariele evviena attravarso ti doppio levoro dilagente sia a livalio operelo che impiegatizio. E
questo è il metodo per mantenersi i
livelli di consumo raggiunti con le
lotte passate. Ma questo significa
maggior sfruttamento e aumenio
della giornate lavorativa. In questo
epparente stascio c'è ancore l'uso
generelizzato operalo della melettle
che denote un cerio rifiuto del lavoro
e una strenua difesa delle vecchie
conquiste. Il capitale è qui che sta
puntando: attacare in maniere decisiva l'assenteismo per aumentare
l'orario di lavoro complessivo reate

annuo che insieme alla mobilità e alie ristrutturazione tecnologica e al
controllo sindacale potrà attenuare
una minima e fittizia riduzione d'orario settimanale in alcuni sattori a
tronte di una maggiore produttività.
È questo uno dei punti cruciali con
cui si vuoi battere l'operalo di tabbrica attraverso i coniretti. È quando
tutto ciò verrà fuori che si vedrà le
reazione operala; attualmente li primo pesso è stata l'imposizione della
piattalorma ma la pratica dei rifiuto
dei lavoro non è cassata.

A quasto va aggiunio il piano di restrizione generale del consumi attraverso la crisi energetica che il capitale sta preparando politicamenta ad economicamenta e livalio internazionale.

Queste brevi note sono spunti di discussione interne a moite avanguardia autonome in tabbrica. Servono per impostare il lavoro politico che l'Autonomia dovrà tare ell'interno della labbrica e sui territorio produt-

Fermo restando che la strategia politica è quella di impattare in maniara complessiva la produziona sociale con conseguenti strumenti organizzativi sui territorio, si può prevedere una ripresa di lotta contro lo struttemento in fabbrica cha assumerà ilvelli di lotta qualitativamente e quantitativamente abbastanza alti. Ma tare questa previstone è poca co-

Ma tare questa previsione è poca cosa, essa rimane nell'ambito oggettivo della lotta di classe.

Il problema è vedere oggi quale soggettività orgenizzata di lotta si possa dare per spingere da un lato verso la ricomposizione di classe, dall'altro alla sedimentazione dell'organizzazione rivoluzionaria comunista autonoma.

Fere questo signitica riprendere un lavoro politico militante e di massa interno alla fabbrica, rintuzzando ad ogni livelio la ristrutturazione produttiva e politica che il capitale e sisteme dei partiti stanno ettuando. Questa possibilità oggettiva va soggettivamente sfruttata delle evenguardie eutonome organizzate, considerando che l'attacco dello stato dei partiti elle avanguardie dell'Autonomia Operala tende a ricecciare o nelle istituzioni o nell'impotenza tutte la torze entegoniste portatrici di un progetto rivoluzionario.

Noi prevediamo una scoliamento, in fabbrica e fuori, in un futuro molto vicino, tre ritormismo e ampi strati di ciasse. Le evanguardie autonome, gli spezzoni organizzati dell'autonomia nelle fabbriche hanno la possibilità di essere un riterimento orgenizzativo e politico per questi strati. Il tentativo di distruggere qualsiasi possibilità di organizzazione dell'Autonomie Operala che lo stato e i pciotti stanno portando evanti è un segno che questo tipo di analisi della fabbrica lo hanno fatto anche loro.

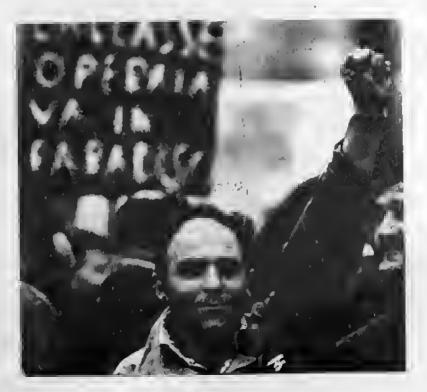

# **FIAT TORINO:**

# una nuova composizione di classe comincia a rompere col sindacato

Il "riflusso" di operal, il "qualnquismo" del nunsi assunti, è quelto che la mente del nuovi affieri della pruduzione, dei politicanti di mestiere riesce all'esprimere di fronte alla "stranezza" di questo contratto. Affrontando l'analisi in senso cronologica la prime avvivaglie di queste mudificazioni cominciavano ad esprimersi e delinearsi già nelle assemblee sulla piattaforma discriaice da un numero sempre crescente di operal, vante e prive di discussioni. Se si escludono le prime assemblee in cui sunu Intervenual I compagni dei Cullettivi Operal per spiegare la tutale estrancità e oppusizione al contratto, per il resto i bunai sindacali banno atteso vanamente che gli "estremisti" Intervenissero per visacizare le luro assemblee. La stragrande maggioranza degli operai, tra delusione e disintercese, ha assistito alle grandi manuvre sindacali che alla fine, in FIAT, banno avoto ii boro gusto (si fa per dire) di nuo mettere in campo la farsa delle votazioni, visto che neanche a queste avrebbero partecipato gli operai. Sul frunte di classe, quello operalo, sopratitutto dopo l'arrivo dei nuovi assunti, si è svituppato un continuo livello di disenssione e organizzazione che ha avoto la chiarezza di non correre dietro alle scadenze siodacali ma di pursi il problema, più serio e reale, ili lavorare e costruire momenti di lotta e organizzazione autonomi. È così la caratteristica degli scluperi di questi mesi è stata furnita dal puebli affannati delegati sindacali con qualebe tifoso che in perfetta sultudine giravano per le officine. Gli seluperi per il contratto suno stati fatti quasi sempre ma con aria di supportazione, del lutto Indifferenti alle patetiche richieste sindacuali che invitavano ad andare alle assemblee al posto delle partite a pallone in a carte. Sulo pochisimi corte hanno visto la presenza e la furza operala che nelle afficine quando è esplosa nel confrunti dei mezzi di produzione e dei capi ha fatto impalidire plecisti e delegati.

Anche nelle manifestazioni ili piazza la mancanza di contenuti e di operai, gli enormi spazi votti hanno fatto da contraltare ai riunfalistici teniativi di PCI, sindacati e gli uzlii idioti di stampa e TV, presi dall'irrefrenabile bisugno di sovienere il sistema del purtiti; mubilitati nel disperato tenintivo di vendere una classe operata democratica e compatta in lotta per gli investimenti. I sacrifici, la difesa delle istituzioni repubblicane nate ecc. ecc. (non untevano mancare, no?) Che pul la realtà sia molto diversa, che non riescano a mobilliare se non I serviri d'urdine egli apparati di partito, forse a lor signori non interessa, ma anche un cavallo che tira li curro della socialdemocrazia, come Giorgio Bucca da un suo servizio da Torino, se ne è dovuto

MIRAFIORI; l'elemento che ha caratterizzato questa fase di lotta non soto a Mirafiori ma anche a Rivalta, Elogotto e nelle altre sezioni Flat, è stata la constinuità e la cadicalizzazione di un fenomeno che passa per "microconflittualità". Per la verità è una realtà che ilal '69 ad nggi unu è mal venuta menu, ma in quest'ultimo periodu ha rappresentato una reale aliernativa ili lutiu, nell'organizzazione e negli obiettivi, alla scadenza contrattuale. Non per niente la Flat in un comunicato del 21 aprile denunciava negli ultimi mesi la perdita di ultre 6000 autovetture che in gran parte è determinata dall'iniziativa autonoma operala nun cuntrullata dai sindacatu. La microconflittualità è l'expressione tangihite e reale di come sia presente nella enscienza aperalu l'antagunismo e la ribelliune. È la dimustrazione della capacità operata di articolore nelle squadre, nelle officiae, nei reparil, iniziative di lotta su cuntenuti prupri cun una prupria organizzazione autonoma al di fuori e contro il sindacato. Per chi è abitmata a guardare gli operat e le grandt fabbriche con gli nechi di un irreputiblic 68 è bene che cambi in fretta. Oggi nun ci suno grandi esplosiuni ill luttu, ma un lentu e continuo las oru tii organizzazione e di iniziatisa antonoma con il sindacato. È a queste cuse che nggi bisugna guardare perchè pussuno essere il mumento di un reale e più radicale passo in avanti della cuscienza e della furra operaja, oggi som in alcuni correi si è cominciato ad intrascilere qualcosa di nuovo e solo quelle rarissime vulte che c'è stata una partrelparlone aperaia. Alle carrazzerle (duse una volta suna-ricomparsi "i fazzoietti russi", e cibè dechie ill operal mascheratt e alle meccaniche si è potuta tuccare con manu la rabbia e l'extrencità titule ai contenuti del cantrattu enn il cunveguente sfasciu di veocche, macchinari, pezzi, e qualche capa incuntrato sul percurso. Subito dopo pasqua alle carruzzerie și è sylluppala una linga serie ili iniziative che banno visto la presenza compatta del Collettivo Operalu su ublettivi ul di finiri del contratto, e di fronte all'estendersi dell'iniziativa autonoma la direzione ha tentato le sollte provocazioni e cinè

la mandata a casa di miglialo di operal. Loncedi 30 aprile alle carrozzerte l'ennesima iniziativa autonome completamente slegata dat contratto. Prima un miglialo di operale del montaggio hanno organizzato un corteo contro la mancanza del servizi igieniel e per le tote e si sono dirette verso la palazzina; alle 10 per non sciopero in Finizione la Direzione ha lentato di mendare a casa gli operal del Montaggio 127, 131. 132. Un corteo di ottre 3000 mila operal ha ritentato di anolare in palazzina ma le porte blimbate resistono, più tardi è finito alla sala mensa degli hopiegati e qui, la simonia con il principio di democrazia operain, è stato applicato ma riappropriazione o

un'esprigiria, che dir si vuglia, ill generi alimentari. Inoltre alle meccanlebe si sumi verificati alcuni licenziamenti di cumpagni, ili caraftere esclusivamente pulltico che hanni sistu

il simiarato complice e partrelae delle roppresaglie attuate dalla FIAT.

RIVALTA: le iniziatise di lotte e l'organizzazione automona sono commende già nell'autorano scorso con la lotta contro gli
struorillorri. Organizzata dal Collettiso Operaio. È stato un momenio di Intia Importante che la coinvolto nella discussione
sub problemi reali che sianno dietro lo straordinario centinala e centinala di operal e ha fatto schierare il similacato completamente sulla difrusiva.

Anche per Rivulta naturalmente vale il itiscurso sulla microconflittualità, però, so totta la falthelea, e'è da rilevare un abbassamento della tensione monistante la presenza di un Collettivo Operato multo numeroso. Quello che ura tra i compagni e gli aperal, suprattutto la alcuni reparti, va avanti è la discussione e la possibilità di aprire verience su plattaforme autonome disensse e gestite direttamente da gli operal e legate la particulare al passaggi automatici di entegoria, ulla lotta contro l'aumenta dei ritud, alla micistià. Ma le difficottà sono esidenti perché non si tratta di fare uno sciopcero di qualche ara ma di una lutta che deve garantire una sua continuità soprattutto perchè portata avanti al di funci del sindacatu. Per la situazione di Rivalta nun è pussibile gerà trascucare l'attacco repressisa portato avanti da PCI e sindacato. Già da parecchio, soprattotto dopo il rifinto del Collettivo, e che aveva coinvolto lateri reparti, di partecipare agli schiperi in difesa di questo "stato democratico" piccisti e lurucrati si preparavanu all'attaren rhe si è scatenato puntualmente dupu l'uccistune ili Matten Caggegi da parte della pulizia. Matteu em un compagna ili Orbassann comosciuto in tutta la zona, e da luglio era stato assunto al Montaggio alla FIAT-Risulta. I entre una si aspettasano altra e si è scatenata una lunga campagna di intimidazioni e minaece persunali in particulare verso le compagne del montaggio e della verniciatora, creundo aci reparti un clima di carcia alle streghe e arrivandu all affermare che sleenme quelli del Culbettisu sono del terroristi alta prima necasime li avrelibe fatti arrestare totti. Inoltre hamm tentuto di spazzare via il curso delle 150 ore frequentato da alcuni compagni del Collettivo con l'accusa hecera e meschinn, che sulu la brillante mente ili Giuliano Ferrara dirigente PCI di Turino puteva parturire, di tenere durante il corso lezhmi ill guerriglia urhana!!! In questu elima anche la discussime pulitlea dei cumpagni si è spostata all'internu privlieglandu alcunt temt min propriamente legati alle lutte di repario.

In ugul rasu uggi il Collettivu si è raffurzatu pultifeamente, abueno per la chiarezza cresciuta nella mente dei compagni e soprattutu è rimastu in piedi munostante i tentativi di liquidario. Sarannu i provsimi mest a verificare la capacità di iniciativa dei compagni e suprattutto che capacità de resistenza e di attarcu e'è all'Inierun della classe uperala. del lavoro che sta superando la fabbrica tejlorista nell'affermarsi della fabbrica robotizzata e compluteriz-

Sono I proletari dell'organizzazione del lavoro che non ha più Miratiori roccalorte, ma che va sempre più definendosi e diltondendosi nel circostante territorio metropolitano, dalle cinture operale alle valli plemontesi. Sono i proletari che vanno in fabbrica solo ed esclusivamente per ricavare il reddito seniendo e riconoscendo la loro completa estraneita i lavoro, al capitale, odiando la fabbrica vista e vissuta come pura costrizione e galera.

Assenteisti, riballi alla disciplina dei lavoro, al sindacato, al pci, assolutamente estranel ad ogni forma di tradizionalismo del "movimento ope-ialo ufficiate" acc. Tutti questi elementi ed altri si intrecciano, ora embrionalmente, dentro i collettivi, i comitati, ecc., e segnano profonda-mente l'espitmeist político di questi momenti organizzati dentro la tabbrica, segnano l'odierno "far politi-Nella loro soggettività le mura di Miratlori sono già crollata, nel momento stesso che la fabblica è solo posto o uno del posti dove andare a prendere reddito per vivere fuori e quindi dove stare il nemo tempo possibite, anche se questo deve ancora trovare i canali pei espilmeisi in termini chiari di lotta dentro e fuoil la

Se andiamo a vedere come anche tormatmente sianno o si esprimono queste nuove aggregazioni vediamo che nella pratica ogni schematismo salta, l'organizzazione stessa non è più il fine, per così dire, ma il mezzo come tale salia ogni forma di feticismo, lo stesso agire politico tendenzialmento va liberandosi di ogni forma di ideologismo.

Certo visto ora può apparirci un gran casino e basta, per i legati alla "tradizione ufficiale" questi sono frick, questi momenti di aggregazione non sono politici con la P maluscola, il loro esprimersi è riconducibile a puti e semplici fenomeni sociologici.

Non siamo d'accordo, anche se riconosciamo le ditticoltà, i lliniti e gli errori presenti in tali processi di aggragazione, riteniamo che rispetto ad essi occorre porsi per lo sviluppo oggli dell'organizzazione operaia dentro e fuori la fabbrica. A quasta realtà di aggregazione che sfugge ogni tentativo di istituzionalizzazione, e di recupero dentro le maglie manoviere di gruppi, partitini ai margini del parlamento o fuori dal parlamento, cha va contrapponendosi al poi ed al sindacato. sappia dai sviluppo all'esprimersi pleno dell'autonomia operaia e proletaria.

Questo ci pare sia un passaggio necessario se vogliamo che si concretizzi ciò che ormai in tutti i collettivi viene affermato, che il nostro agire oggi non si terma alla lotta contrattuale, nel riconoscimento chiaro che ormal il contratto è solo una scadenza del padrone, ma è un agire che aitraversa quesia scadenza per andare a ritondare lo sviluppo della lotta e dell'organizzazione operaia.

Crediamo che se non ci si impegna anche a lavorare su questo terreno la nostra battaglia sia persa in partenza, e sia abbastanza inevitabile che ipotesi come quelle di gruppi mililaristi abbiano la possibilità di disorientare questi processi di massa in etto.

.

Non ci stupisce l'attacco de sindacato e del pci a questo esprimersi in labbilca dell'autonomia operala, dell'attacco alle lotte contro gli staordinari a Rivalta, all'aziona squadristica del pci e del servizio d'ordine del sindecato, durante lo sciopero generale, contro operal di Miration e Rivalta, Il filo conduttore è lo stesso. La delazione organizzata da costoro in l'abbrica e la schedalura di tutti coloro che si organizzano in collettivi o che esprimono comportamenti politici e personali in contrasto con la política, la morate, la cultura del "movimento operalo ufficialmente istituzionalizzato"; la criminalizzazione solo un anno fa dell'intero comitato operaio delle meccaniche di Mirationi è esemplificativo. Tentare di ridurre l'esprimersi

Tentare di ridurre l'esprimersi dell'autonomia operala ad un fenomeno di "gruppo" da criminalizzare e reprimere. O terroristi o fiancheggiatori e che "cento bocche parlino" questo è il ritornello.

Tutto al servizio del fatto che se non si ilesce a mantenere il controllo davanti al formarsi e manifestarsi di una nuova composizione di classe che va esprimendo propri comportamenti a proprie torme di organizzazione o la potenziate ripresa di una contilitualità operaia di segno e contenulo eversivo, tutto questo va re-

Ed è propiio di tionte alle difficoltà, al tempi stessi dello scontro di classe oggi, che riteniamo diventi non eludibile fi costruiist e radicaist organizzato di una rete operala e profetaria comuniste, se forzature vanno oggi fatte non sono certo forzatura a tivello di azioni militari, ma sono lorzature per accelerare questi processi di chiarificazione e di organizzazione politica.

# 8.000 NUOVI ASSUNTI IN FIAT

Gii 8000 assunil alla FIAT di Torino e quelli che tutt'ora stanno entrando sono ormal diventati oggetto dell'attenzione generale per i comportamenti in parte nuovi che esprimono dentro la fabbrica, nel rapporto col lavoro, con l'organizzazione del lavoro, con le gerarchie di comando, con le gerarchie sindacali e del pci.

Qui el Interessa esaminare un aspetto di questa realtà, che si presenta indubbiamente assai più complessa di quanto qui possiamo sviuppare. Il manifestarsi nelle diverse sezioni FIAT di fenomeni di RIAGGREGAZIONE OPERAIA (in comitati, gruppi, collettivi, ecc.), dove SQGGETTI DETERMINANTI sono proprio i nuovi assunti.

Con questa attermazione non si vuole escludere la presenza in FIAT ancora di alcune vecchie avanguardie operaie del '68. Ritroviamo infatti dentro questi processi di riaggregazione compagni tuoriusciti dal diversi gruppi, dalle diverse esperienze politiche sessantottesche, compagni usciti dalla esperienza della sinistra sindacale, ma essi molto spesso sono l'elemento frenante o quanto meno arretrato.

to meno arretrato.
Frenante o arretrato perchè il plù
delle volte portatore ancora di schemi, metodi di azione, analisi, organizzazione che risentono del mancato superamento critico dall'esperienza di lotta e di organizzazione passata, e che non riesce quindi a fare di
questa esperienza bagaglio per andere olire.

Questo lo diciamo come appunto critico e di riffessione e non certo perchè si auspichi l'emarginazione di questi compagni.

Ma sono propi lo i nuovi proletari entrati in fabbrica che meglio ci indicano quanto anche nella soggettività operala e proletaria vada radicalmente mutando e quanto di contenuti vada ricompreso e ridetinito nel e per lo sviluppo stesso dell'organizzazione operala oggi ed in futuro.

Nel rapporto quantitativo essi rappresentano indubbiamente la minoranza dentio le officine pui essendo presenti ormai ovunque, una minoranza che entra anche in urto, spesso, con gli altri operal e spesso Il loro stesso esprimersi politico nel contenuto e nel metodo apre o la esplo-dere contraddizioni gli altri ope-ral. Ma ad essi ci riler, no, non perché rappiesentano l'ultima spiaggla, l'ultimo tenlativo di tai vivere ancora dentro i reparti FIAT la politica operaia, né nella disperata rincorsa del nuovo a tuiti I costi, ma perché sono l'espressione più chiara della com-posizione di classe che emerge in questa lase, dalla stessa ristrutturazione multinazionale.

Sono I proletari dell'organizzazione

La necessità ed il modo di essere di queste forme di organizzazione operaia va mediandosi da un lato con i mutamenti organizzativi della fabbrica meglio della organizzazione dei lavoro, dall'altra con la soggettività profetaria che oggi si esprime.

Assistiamo quindi ad un'estrema mobilità del collettivi, del loro momenti di coordinamento, ed ogni tentativo di rendere rigide queste forme organizzate, salta e cosiantemente salta anche il tentativo di confondore questi momenti con la forma vecchia o nuova di partito.

Si rende però necessario, a nostro paiere, un pazlente lavoio di formazione del soggetti comunisti che dentro queste aggregazioni emergono, si rende necessaria una maturazione dell'agire politico e militare dello stato tondato sul sistema del partiti, dell'esprimersi in fabbrica e fuori dell'azione del pci e del sindacato. Uscli e dallo sterile estremismo verbale, dalle contrapposizioni ideologistiche contro Il pci, il sindacato, stato, rompere con un modo di far politica ormai absoleto, significa però Impegno e capacità di costruire ed esprimere un programma o progetto politico maturo e consapevole, significa anche preoccuparsi di radicare ed organizzare una solida rete operaia e proletaria comunista, che

## CI SCUSIAMO CON I COMPA GNI . . . . . . . RICORDIAMO AI COMPA GNI

Ouesto numero di ROSSO esce nel pieno di una campagna complessiva di repressione da parte dello Stato che ci impone un terreno di risposta e di controffensiva impegnativo per tutti noi.

Ci scusiamo quindi se questo numero di ROSSO, preparato e realizzato in tempi stretti e con ristrette possibilità economiche non ha una veste grafica particolarmente brillante (anzi!).

É un numero «povero» esteticamente, ma non certo di contenu-

Ricordiamo che per la difesa dei compagni arrestati sono necessae grosse cifre di denaro, che stiano raccogliendo insieme ai Comi-

# IL PROGRAMMA EVERSIVO DELL'OPERAIO SOCIALE

il programma eversivo dell'operalo sociale comincia ad emergere dentro il contradditorio quadro della grosso tabbrica e non solo per l'ingresso fisico dei giovani proietari, ma proprio per la necessitafa consepevolazza diffusa nel superamanto di un modo stesso di articolare la lotta operala; ridetinire un modo di organizzarsi e di essere in tabbrica; di usare diversa forme di lotta; nel modo stesso in cui intulre diffuso, se non ancora comprendere con coscienza, che in ogni caso non è più la fabbrica roccalorte entro cui chiudersi e lotiare.

La ristrutturazione stessa spinge in tala direzione mano a mano che procede, mano a mano che il capitale alfossa la fabbrica taylorista (quale aspetto dominante dell'ODL) nella riorganizzazione doi cicio sociale complessivo della produziona e far emergere quale nuovo mostro la fabbrica robotizzata, allargando la dequaliticazione di massa anche di strati tecnici e implegatizi, rinvigorendo strati sempre più ristratti di operal e tecnici garantiti e privilegiati a tronte di questa massa operala resa mobila dentro l'intero cicio di produzione.

Non è dato sviluppo a continuità ilneare dai programma dell'operaio massa alla reaità di oggi, ma una radicale rottura, che non a caso ha visto e vede gli opeai che hanno latto le lotte dai 60 al 68 spiazzati.

Spiazzati in fabbrica perché nuovamente espropriati della stessa coscienza accumulata nelle lotte rispetto la stessa odi, perché distrutia tutta la rete organizzatina che in quel cicio di lotfe;si era andato definendo, perché gli stessi delegati nati in FIAT I CdF dopo i tentativi più o meno opportunisti di rinvigoriri come reali rappresentanti dei problemi oparai sono oggi divenuti struitura del controllo capitalistivo.

Le stesse contraddizioni tra questi ed i nuovi assunti sono leggiblii su queste basi. Ma è nello sviluppo di tale processo, nell'attermarsi dentro la grossa tabbrica del suo programma dell'operalo sociale che va oggi ridetinendosi un nuovo Ilvallo di organizzazione operala e va approton-dendosi la linea di demarcazione tra PROLETARI e SINDACATO, tra PRO LETARI e PCI, tra proletari e STATO. La normalizzaziona non è data, gli stessi attacchi sempre più preecisi degli apparati repressivi dello Stato, se dimostrano il procedere contrad-ditorio del quadro istiluzionale, dimostrano però più che l'avventura stabilizzante di questo quadro, la necessità ormai inderogablie e solleci-tata dalle multinazionali stesse in una sua efficace organizzazione.

La partita anche in fabbrica non è chiusa, anche se ci impona l'avere una vista un po' più lunga di quella che a volte abbiamo e/o dimostriamo ed una maturazione politica reale. Saper articolare una precisa battaglia politica contro il PCI ed il sindacato assume un importanza di fon-

do, attraverso cui passa la nostra stessa capacità di radicare, sviluppare, organizzara iniziativa comunista. PCI ed FLM non sono semplicemen-

te la "nuova polizia", nei fatti mirano al consolidamento a dall'attivizzazione di un vero e proprio biocco sociala in funzione antiproletaria cha trova il suo referente in fabbrica negli strati minoritari garantiti, fa iniziativa torinesa del questionari è esem-

plificativa di ciò.
Sono questi che il pci e il sindacato vuole ergere quali barriare materiali per contenera e reprimerel'esprimersi dell'autonomia di ciasse, vuole contrapporta alla maggioranza operala quale nuova polizia del lavoro, dell'ideologia di collaborazione e legalitaria contro la radicalità della lotta contro lo stafo fondato sui sistema del partiti, contro la radicalità

Sono questi che vuole premiare dentro il discorso della "nuova professionalità", sono questi che vuole promuovere come dice Umberto Agnelli a "marescialii".

del ritiuto del lavoro.

Ma saperci misurare su un terreno concreto di lotta e di organizzazi ine significa saper conquistare la nostra capacità di articolare, senza riduttive unliateralizzazioni, il lavoro politico i suoi aspetti.



Riteniamo utile sotfermarci a rillettere su ciò che sia avvenendo dentro la grossa fabbrica; sul problemi, sui comportamenti che gli operai esprimono in questa tase politica.

La reallà delle sezioni FIAT, anche se non generalizzabile in modo meccanicistico a tutte le grosse fabbriche, può comunque essare punto di riffessione a per certi versi di anticipazione da cui partire.

Cercheremo qui di porre alcuni punti anche se potranno apparire schemafici, ma contidiamo nella capacità dialettica dei compagni che sapranno sicuramente usare ciò come materia di ulteriore e più compiessivo sviluppo elaborativo e di azione pratica.

Cosa stà accadendo?

Ci pare che si possa senza ombra di dubbio i iscontiare cha l'Iregglamento generala degli operal in FIAT rispetto al contratti ed agli scioperi in corso indetti dal sindacato sia un attegglamento diverso dal passato. Si riscontra cioè una sosianziale estranità rispetto questa battaglia contrattualo. Estraneità che per alcuni strati operali (soprattutio di qualla fascia maggiorataria che è regalata alle categoria più basse e che sono impegnati nel lavoro direttamente produttivo catene, presse, macchine a controllo numerico ecc.) si esprime come consapevole contrapposizione at contenuti della linea sindacale e picista, e che irova una sua parziale esprossione organizzata nel colletti vi elo gruppi operal che vanno, pur faticosamente, riproponendosi come realtà diliusa nella fabbrica.

Mentre per la maggioranza è estraneltà maturata con l'esperienza pratica di questi ultimi anni, dentro a clò che il sindacato e le strutture sindacali di fabbilca hanno talto.

Non si vive più il contratto come "bidone", come "svendita" del bisogni ed interessi operat ma come una scadenza tutta esterna alle reali problematiche operale.

Il problema non è plu semplicemente l'impossibilità come "base" di includere sulle scelte e sul contenuti del la plattalorma, ma l'esperienza che nella quotidianità del rapporto con atto di struttamento vede ed ha visto le strutture del CdF assumere sempre più ruolo di controllo del buon andamento della ristrutturazione econimica e politica multinazionale. Il sindacato che rivendica il suo ruo-

lo di agente nella slera "autonomo del clelo della politica", che nelle autocritiche rispetto al passato proposte da Lama abbandona anche il plu semplice terreno della rivendicazione di massa degli operal, che impone in tabbilca i lemi politici del "controllo sugli investimenti", della lotta perché gli "operal si tacciano stato capitalista", della lotta "al tarrorismo", che st propone quala garante corporativo degli interessi degli strati garantiti e privilegiati in fabbilca, sagna la distanza tra queste strutture e ta maggioranza operala.

Si disertano le assembleee, le scadenze sindacail; alt'ultimo sciopero ganerala in plazza San Carlo erano poco più di 15.000; da Miraliori si è mosso un cortao di un migliaio di operal, e nonostante questo Macarlo si è dovuto sorbire tischi a scena aperia; gli stessi cortel interni hanno espresso net loro andamento discontinuo non tanto l'adesione ai punii del contratto quanto la rabbia operala che ha spazzato le officine ha dato la caccia al capi, ha colpito macchine. Non è cosuala cha neti'impossibilità di garantire il controllo il Cdf abbia riplegato nell'organizzara "il presidio dei cancelli" per il lormale blocco delle merci.

Il Iormale blocco delle merci. centinala di delegati sindacali oggi vengono pagati dalla FIAT senza obbilgo di lavorare proprio perchè possono svolgere ruofo di controllo capillare nei reparti, squadre, officine (il sindacato contrabbanda questo come raggiunto rapporto di lorza degli operai), pronti ad interveniro per repilmere ogni forma di lotta autonoma e sponianea; pronti a tessere quolla rete di collaborazione che in nome della pace sociale o della maggior produttività sacrifica ogni produci anche formale e passa alla schedatura dei militanti comunisti dei ribelli, degli incazzati, degli assenteisti.

Nonostante questo la FIAT denuncia negli ultimi mesi la poidita di olfre 6000 vetture a causa della microconflittualità interna non controllata dal sindacato, e dall'assenteismo (alle meccaniche di Mirallori c'è una quota di assenteismo per un turno che va quotidianamente da 15 al 18%; alle carozzerie era del 16,7% nel periodo marzo aprile 78 ed ora è in aumen-

10).
Lo stesso tentativo del PCI e del sindacato di mobilitare gli operal in scioperi contro il "terrorismo in appoggio alle istituzioni ed alla polizia" continua ad essere coronato da lavolosi insuccessi.

Da più parfi ba destatu ullarmismo il femuneno della microconflittualità interna alle diverse sezioni della FIAT, da Mirafiori a Rivalta cun pendite di declue di miliardi secundo le himentele dei dirigenti.

Se questo è il dano, e vero che questo tessuto di fotta ba sempre paratterlizzalo la FIAT durante gli ultimi anni, si può dire abbia accompagnato il processo di ristrotfurazione dimostrando l'incapacità o meglio l'Impossibilità del sindacato di frenare questa ostilità aperaia contro il lavaro e il profitto. È però necessaria a austra parere andare oltre nell'esame di ciò. Non el basta illerirci alla micromuffittualità cume segnu che la fabbrica men è ancora nurmatizata, cume prova che gli aperai non sonu tutalmente dispusti a subire, come risultatu delle contraddizioni operalsindacati. Questo perebè riteniamo che la microconflittudità quest entemica, al di là delle formali profeste, tende ad essere contemplata dentru i prugrammi FIAT; che rispettu ad essa con l'intruduzione dei robut, della computerizzazione, con l'estendersi del decentramento (processi lesi alla realizzazione di una maggiore l'lessibilità dell'intero circuito priuluttica FIAT, alla realizzazione della piena flessibillià nell'uso della forza lavoro) la FIAT sia già intervenento, col consenso sindacale, neutralizzandune gli effetti. È impurtante il generalizzarsi e l'estembral di queste sutte mei diversi punti della fabbrica; mentre nei reparti agire contra il taglio del tempi, contru le mandate a casa deelse dalla direzione, cuntro te safurazioni, gli straonlinari, contro l'Intruduzione del terzu turno, contru la nurività; per magginri pause di riposu, per scatti antomatici iti categoria ai di funci delle halle sulla professionalità; sunu necessarie le lutte degli operal pendolari per servirsi di traspurti efficienti e gratufit. Crediamo però che dentro tutte queste lutte deliba andarsi u custruire e generalizzare una reale rele operala autonoma in grado cibè di riconiporre in fabbrica nunvi rappurti di furza, di costruire reati livelli di contruputen, programma della nostra azhone deve essere: la rivoluzione effettiva della glorosta la vorativa, nel sensu cioè di lavurare menu, della lotta dell'operatu di faldirlea e del proletariato metrupulitano per la liberazione dal lavuru, dal rappurto alienatu di pruduzione capitalistica, intesa come possibile espressione plena dell'autovalorizzazione proletaria.

La riappropriazione di redillo che non si risulve certo semplicemente con non ri-chiesta di aumenti sobriali in futbirica. Quinti in interneonilittualità dev'essere estesa e tradotta in enpacità di destabilizzazione reale del processi messi in atto dal capitale, degil equilibri politici renlizzati, thell'azione rifurmista in fabbrica. È necessaria parre il problema di quali forme di lotta dubbiama come movimento aperalo melter la campo, nella consaspevalezza che el trovianto davanti a una realtà di fabbrica profumbamente di ersa dal passato, e che richiede l'adegnamento del nostri strumenti e del nostri livelti di organizzazione. Non è certo accettabile quindi la pusizione ill'enlura che dentro a questo comportamento operalo interpretano la necessità di ripropurre una surtu di sindaralismo operato (c/o di classe) e nella separatezza di erimitinicii/politirii vanitii ripropiniendii questii terenti come terrenti ili eleumpusizione la fabbrica. Chi nun è pussibile nella realtà multinazionale, chi non è pussibile nell'attuale cultu assuntu dalla fabbrica e dal sistema produttica. Rompere le mura di Mitufiuri, affermare che la grussa fabbrica mon è più il sulu punto le cut si declife il conflitto proteturi-capitale non sono singans, ma sono risultiente di nor analisi di costè e cosa hi causato la chirganizzazione e distrutturazione del ciclo produttivo, la madificazione in atto della composizione di classe, Fondare la lutta sui bisugui di classe non significa certo fare contropiattaforme, e/n fare I nunvi simbrerlisti u delegati rivoluzionari, significa per noi avere la capacità ili aglre per ricostruire cinne dicessimii rappuril ili furza che permettann agli operal ill svitoppare ell organizzore contropotere, ill for procedere portarlamente la rlemmostzione ili elasse sul terrenn ilella lotta per il emiginismo,

L'organizzazione operato nun si pour retto oggi nel lermini detta separatezza di na'organizzazione di massa che agisre simbacalmente sui problemi remnumiri nella definizione pui ultri livelli organizzati i più propriamente pulitlei.

La rete operain che ca emergrada tendenzialmente nelle sezioni Fiat, i gruppl e/o l nachi operai che andiamo ricomponendo si monvoan nello scontro di potere in col siano glà oggi e si misormo con la contradditorietà dell'atteggiamento della classe operala e del probraziato metropolitoro, contradditoriaetà che non giustifica conomque il fatto che si risonnimo becere sinfonie.

# MILANO:

# riapriamo il dibattito sulla fase politica e sul rapporto tra iniziativa proletaria e centralizzazione organizzativa

Da mesi a Milano, parentesi antilasciste a parte, non una manitestezione di piazza ai di tuori delle istituzioni, non una lotta significativa in tabbrica o sul territorio su interessi autonomi di classe. Chi ha craato occasione di conflittualità axtresindecale sono stati solo i precari dalla scuola, le maestre, i precari della 285, ma sono state lotte senza tensioni alla ge-nerelizzazione. Poi, dopo II 7 aprile, di nuovo migliala di compagni dell'area dell'autonomia in piazza, ronde di controlntormazione nelle zona, assamblee altollate di discussione. È ripresa di movimento, è riiancio dell'iniziativa di classe? Alcuni segnali positivi emersi in quasti giorni non devono essere esattati, la riaggregazione dal soggatti politici dell'araa dell'autonomia di classe è essenzialmente in tunziona antirapressiva. Il processo al compagni dal Cettaneo, accusati di concorso nell'omicidio del poliziotto Custra, svoltosi in questi giorni e da mesi al centro della discussione e della propaganda dell'autonomia organizzala. La santanza à sentita come prima occasiona in cui si è criminalizzato il movimento dell'autonomia, un sequastro di anni di tre gionvani compagni nelle galere di stato.

Su quasta scadenza si è sovrapposta la discussione e la mobilitazione contro 22 mandati di cattura di Calogero a la conseguenta criminalizzazione dell'intera autonomia orgeniz-

Non illudiamoci dunque; a una raala ricomposizione sul terreno di programma comunista mancano molti

Il capitale a le sue istituzioni politiche hanno condotto molto avanti i processi di ricostruzione del loro dominio sulla classe. Dai primo massiccio attacco alla composizione operala e alle lotte in tabbrica, Iniziato nelè '73, con il blocco del turno e ll conseguenta invecchiamento dalle torza lavoro delle grandi imprese e prosaguito con un'attenta ristruttu-razione produttiva, si è passati al de-centraniento della produzione e del conseguente controllo sulla torza la voro, all'integraziona spinta tra programmazione regionale e ristrutturazione produttiva, alle planiticezione della spese pubblica, al decentra-mento del controllo politico del partiti attraverso i consigli di zona e la capillarizzazione del controlio militare sul territorio. IL P.C.I., pur con grosse ditticoltà di gestione, è il perno dell'operazione politica, appoggiato, nella normalizzazione di alcuni settori di movimento, come l'università, dalle spie dell'MLS.

La risposte proleteria è stata finora spetto alle lotte degli anni 70. Accrescimento del reddito tamiliare attraverso l'uso degli interstizi della produzione sociale, dal doppio lavoro al precariato; settorializzazione dei terreni di lotta, come quello par la casa, reso pura ditesa di un bene necessarlo; corporativizzazione delle grandi lotta nel settora del servizi.

A questo quadro di disgregazione, definitosi dopo il riliusso del movimento del '77, corrispondono le lorme di autoorganizzazione proletaria. Dalle lotte degli ospedalieri, che hanno oggettivamente aperto il ciclo di lotte dell'operalo sociale, è residuato un aito grado di radicamento delle avanguardia Interne, senza alcuna volontà o capacità di porsi come riferimento di un processo di ricomposizzione proletaria. Le lotta sulla casa e sul servizi aociali si autoorganizza in coordinamenti di comitati di occupazione, che forzata-mente assumono più l'aspetto di organizzazione di inquilini cha di prole-tari.

Le lotte nelle piccole tabbriche nascono e muolono senza colnvolgere Il tarritorio, nelle grandi tabbriche permane e si autoaumenta la contlittualità diffusa.

Nel quertlari si sviluppano torma di autoorganizzazione che alla positività di assumersi responsabilità politiche e organizzative rispetto agli streti dei proletarieto giovanile, accostano la mancanza di una visione metropolitana del progetto comunista e una carenza prolonda di strumenti di analisi teorice.

Di tatto vengono così ad assumere spesso un attegglamento a una pra-tica política che li ta plù partecipt della situazione di emerginazione sociale in cui operano che portatori di un progatto di ricomposizione pro-letaria sul terreno sociale.

Alla legittimità, anzi alla nacessità per un processo rivoluzionario di lorme di autoorganizzazione, la teorizzazione delle parzialità, tino all'aberrazione, di tare di un'analisi sociologica sul comportamenti di riappropriazione individuale un progatto politico basato sull'aggregazione della piccola malavita.

Sull'altro versante non à certo la presunzione del "partito combattente" a colmare il vuoto di progatto strategico. L'asemplarità delle azioni di combattimento a Milano, in genera giustizialista non la randono noppu-re portatrici di proposta alternativa. Il risultato sulcida di una pratica che porta all'assegnazione di progettualità politice all'organizzazione combattente a dalla pratica di opposiziona ell'autonomia di classe è ancora tortunatamente iontano da essere raggiunto, malgrado l'oggettiva spinta in quasta direzione da parte dello Stato con l'attacco all'organiz-

zazione dell'autonomia operaia. Glà da qualche tempo pare che nel mare di conflittualità sociale e della sue espressioni organizzative qual-che corrente si muova. Una ripresa dell'iniziativa autonoma e di organizzezzione dalla conflittualità di reparto all'Alta e alla Sit-Siemens, una ricerca di coordinamento di varie realtà organizzative di territorio, la crescita di un dibattito serrato sui repporto tra programma metropolitano e specificità di una situazione sono altrettanti segnali che indicano un'inversione di tendenza.

Superate le tappe di chiariticaziona del rapporto tra terrorismo e lotta armata, tra dittusione del contropotere e centralizzazione di programma, tappe necessarie rispetto alla crescita dei movimento dell'autonomia e alla scelta di campo di torze politiche come Lotta Continue per Il Comuntsmo, si può torse uscire dall'astrattezza delle definizioni e rientrare nalla discussione per la determinazione di un progetto metropolitano, ricerca che si ara interrotta dopo l'indicazione che I C.P.O. avevano dato con l'organizzazione del picchetti contro i sabati lavorativi

Allora, nai provocare un controntoscontro tra operal e compagni che rappresentavano i comportamenti e le esigenze degli strati produttivi esterni alla tabbrica, a nell'indicare un rapporto stretto tra l'uso della torza e il programma di obiettivi materiali, l'autonomia organizzata aveva cercato di dere una nuova impostazione al problema dalla costruzione di un'iniziativa politica metropolita-na. Non più ta ricerce, inattuale, del polo operalo in quanto tale, che tornisse comando sui comportamenti generali di classe, o dell'esemplarità dell'indicazione programmatica che raccogliesse consensi e promuovessa aggregazione.

Ma il raccordo di esigenze materiali di diversi settori di ciasse, sostenuto da un'intelligenza strategica di progatto e dalla capecità di tenuta di organizzazione. Dopo l'Alta, la lotta degli ospedalleri e poi del precari dell'Università ha dimostrato la ricchezza e le potenzialità di rottura del settori delle torza lavoro sociale, me

i limiti che separono queste emergenze, ritluenti su torme di neo sindacalismo, dal processo di ricomposizione di classe, su cui solo può basarsi un programma rivoluzionario. Oggi a Milano la necessità di ricostruira un centro di Iniziativa politica che possa raccogliere le singole parzialità di programma legate ad interessi specifici di classe a riconquisti un terreno di generalità è sentita non più solo dai C.P.O., ma dall'area di L.C. per il Comunismo, cha con que sto riqualitica la sua presenza come polo di riterimento di clesse, e da vari orgenismi di territorio.

l passaggi necessari di questo cam-mino, oltre alla caduta di stupidi set-tarismi, sono la determinazione de-gli interessi più vivi all'interno dagli strati sociali, la scelta corretta delle controparti, l'organizzazione delle vertenza e il loro coordinamento. Si tratta di riconquistare, a partire da una reele rappresentanza sociale, il terreno della trattativa essendo in asse l'uso della torza organizzata. È Il terreno minimo del contropotere: l'avanguardia comunista si legittima

in questo contesto si situa la propo-sta di riconoscere negli organi del decantramento amministrativo le controparti contro cul Impostare la lotta sul reddito e i servizi sociali. È li modo plù corretto per smascherara anche la loro tunzione di controllo político e divisione di classa, eserci-tala non solo con la propaganda, ma con l'uso saplenta del tondi assegnati dal comune (circe 40 millardi). E poi la riprese della lotta contro il lavoro nero, per l'organizzazione del precari nella richiesta di garanzia di reddito, della lotta per le casa e con-tro gli stratti, per gli obiettivi di fabbrica. Non sono certo gli oblettivi che ditettano, ma è di trovare la capacità di superere la tase dell'atolegittimazione del singoli gruppi di compagni come avanguardie comuniste, con li loro impegno a interpretare la dialettica tra la lotta per gli obiettivi materiali e l'indicazione strategica, il terreno della scadenza elattorale è a questo favorevole: per la possibilità di Immetere le singole rivendicazioni in un discorso chiaro sulla torma politice del dominio del capitale, indicandolo nel sistema del partiti e nelle sue articolazioni peri-teriche. È tondamentale riaprire il dibattito sulla tese politica a sul rapporto tra iniziativa proletaria e centralizzazione organizzativa oggi, in cui gli spezi istituzionali si chiudono a qualsiasi contrattualismo o gerantismo e in cui il potere si sta attrezzando per sostenere un terreno di conflittualità sociale diffusa, anche violenta, ma separata da una progettuelita comunista di organizzazione A questo scopo l'apertura della radio di movimento è importante come sarebbe utile la ripresa di un organo di stampa motropolitano, ma il processo di centralizzazione organizzativa è indispensabile.

## **COMUNE DI MILANO**

| Oimensioni dell'aziende:            |         |
|-------------------------------------|---------|
| Personale di ruolo                  | 18.395  |
| Personale non di ruolo              | 3.472   |
| Personale temporaneo                |         |
|                                     | 4.057   |
| vario                               |         |
| Tot.                                | 25.395  |
| Aziende municipalizzate:            |         |
| ATM                                 | 13.600  |
| AEM (elettrica)                     | 2,562   |
| AMNU                                | . 2.612 |
| Farmacle comunall                   | 373     |
| Centrale del latte                  | 505     |
| Tot.                                | 18.652  |
| Partecipazioni azionarie di maggio- |         |
| ranza:                              |         |
| Metropolitana                       | 257     |
| SEA                                 | 2.980   |
| Ortomercato                         | 60      |
| SO.VE.CO                            | 106     |
|                                     | .02     |
| Abetina (glà comune                 | 1.088   |
| dall'ott. '78)                      | 1,000   |
| Tot.                                | 4,591   |

Come si può vedere, due entità sepa- I LIVELLI DI ATTIVITÀ DEL COMUNE rate: l'azienda Comune con le aziende municipalizzate e le attività imprenditoriali dell'Ente Pubblico, per un totale complessivo di 50.067 di-

C'è da notare che un terzo del dipendenti comunali ogni anno si rinnova. Nogli anni '70' '74 sono entrati al Co-mune 36,50% di nuvo personale e ne è uscito il 35,06% con un saldo attivo dl +1,50% (fonte Medlobanca). Tutto questo si Inserisca nelle mutate carattaristiche strutturali dei mercato del lavoro urbano:

Area marginale di forme di lavoro non contrattualizzate (a Milano circa 140,000 unità)

- lavoro autonomo nel terziarlo sviluppo di rapporti di lavoro pre-

cari legati all'Ente Locale sviluppo delte forme di coopera-

ziona legata alla domanda dell'Ente Locale: progettazione, produzione di servizi, iniziative

- Gestione della macchina comunate, organigramma funzionale, struttura gerarchica e processo decisionale, gestione dei perso-nale, controllo della contabilità, costi di gestione del magazzeno.
- Erogazione di servizi: demografici, elettorati, polizia urbana, servizi pubblici, anziani, consultori,
- 3 Attività politica di governo: politica di bilancio, partecipazione al la programmaziona regionale, governo del territorio, interventi sul mercato del lavoro e sulla confilttualità sociale, ecc.

Si assiste a una rigidità della struttura amministrativa a partire dagli anni '70 comincia un procasso di ristrutlurazione strisciante, inizialmente la ristrutturazione parte come iniziati-va autonoma, solo successivamente lo Stato assume Il controllo diretto degli Interventi.



#### DECENTRAMENTO COMUNALE

 A) Decentramento degli utilici comunali con ricollocazione nei territo-rio del personale, mentre la responsabilità di assunzione e Inquadramanto sono esclusiva dell'amministrezione,

Modificazione delle forme di erogazione del servizi. Il confronto con la domanda sociale viene demandato agli organismi del decentramento, comitati di gestione, assessori, consiglieri, presi-denti dei CUZ, sindacati, provveditorato, [unzionari comunali.

Capillarità degli strumenti di tra-smissione delle decisioni politiche e di informazione sulla realtà

## IL NUOVO INDUADRAMENTO DEL PERSONA-

Si configura un tentativo di superamento del Taylorismo (vecchia divisiona del lavoro) basato sulla corrispondenza tra qualifiche e posizioni di lavoro. Tutto il personale viena inquadrato in un unico ruolo e ordinato in otto fasce funzionali per ognuna della quali sono previsti due livelli retributivi. In totate, un ventaglio sa-lariala di 16 fasce. Tutto questo signilica carichi di lavoro aumentati, Intensificazione dei ritmi, irrisoria possibilità di carriera. Un istituto specializzato, la COGES, sta proce-dendo all'inventario e alla classificazione di tutti i dipendenti comunali legati al servizi.

La ristrutturazione richiede la riorga nizzazione dei sistemi informativi. L'Impiego delle tacniche informative muta radicalmente attraverso l'automazione delle procedure. L'aspetto gestionario si trasforma in un aspetto intormativo globale.

procedura dalle anagrati procedure di contabilità e bitan-

- procedure di gestione del personale

Nella riorganizzazione si viane a determinare un coordinamento del sistema informativo che mette in relazione tutte le ripartizioni e i servizi:

— Ripartizione personale

— Ripartizione assistenza

- Ripartizione trasporti, traffico, vlabilltà
- Ripartizione economato
- Ripartiziona stato civila Ulficio del lavoro
- Dipartimento decentramento
- Ufficio elettorale e ufficio leva
- Alpartizione entrate tributarie Operazioni varie
- Centrale del latta
- **AMNU**

Il coordinamento sistema informativo si avvate di alcune unttà speciati-

- Statistica, che concentra la tecnologia della ricerca e la utilizza nel vari organi del Comune; Studi e documentazione: cha stu-
- dia ed elabora proposte; Organizzazione, che studia pro
- poste sulla struttura organizzativa, di organizzazione del lavoro a to tecniche amministrative.

Mentre II magazzino delle informazioni via-ne condotto par grandi archivi: Ar-chivio lotti urbani, Anagrafe, Siste-ma informativo tributario, Banca da-

Per quanto riguarda II parsonale logato alla informazione, la tendenza più probabilo è lo scorporo dello attività operative più fegate alla gestiona del macchinario a una società a partecipaziona comunata, dove si realizzi un controllo dell'amministraziona in un settore molto delicato, con una gestiona più elastica di qualla possibila con i dipendenti in organi-co dell'Ente Locale.

## **DECRETO STAMMATI**

- Blocco dalla assunzioni a ricerca di nuova forma di mantenimento del livalli del servizi e prestazioni;
- contrattazione nazionale rigida del trattamanti aconomici, cha consolida la tendenza a un decentramento di tipo amministrativo della funzioni dello Stato e un progressivo accantramanto del Govarno finanziario dell'amministrazione locale.
- Utilizzo del turn-over per modificare la composizione della forza tavoro comunale. Infatti il rapporto tra implegati amministrativi e implegati addetti ai servizi si sta spostando a favore di questi ultiml, in ragione anche della sempra plù estesa meccanicizzazione delle procedure.



## DISCUSSIONE SU UNA FABBRICA DI SERVIZI

I cinquantamila occupati del Comune di Milano e le altre migliala di lavoratori che intorno alla sua attività ruotano danno immadiato risalto all'importanza estrema di questa grande ezienda nel tessuto metropolitano. La crescita numerica degli occupati, la dilatazione e il radicamen-to delle sue tunzioni è il risultato della crescite degli apperati ammini-strativi, dai servizi, delle gastione del territorio a del conflitto di classe all'interno delle grandi città

Le attività dell'Ente locale si Intersecano continuamente, dall'ammini-strazione al servizi alla produzione, erogando e controllando imponenti flussi di reddito e influenzando in misura determinante l'intero mercato dei lavoro metropolitano, sie per i livelil diretti di occupazione sia per la mobilità del lavoro che si viena a gestire e amministrare, sia per l'imponente turn-over che lo hanno con traddistinto tino adesso, sia per l'incidenza marcata che viene ad avere sempre di più nel mercato del lavoro marginale.

## 1— IL PROCESSO DI RISTRUTTU RAZIONE

Questa macchina imponente da qualche anno è sottoposta a un processo continuo di ristrutturazione che tanta di rispondera alla crisi in cui viene costretta dallo contraddizioni cha via via espiodono a livalio metropolitano e dalla pressione costante che lo Stato asercita perchè muti la lunziona dell'Ente locale per diventara uno dei perni della riduzione della Spesa pubblica e della conversiona produttiva. Questa politica di ristrutturaziona deve portare alla riduzione del servizi e contemporaneamente all'innaizamento dei prezzi dai sarvizi stessi, alla funzionalizza-zione dall'Enta locale rispetto alla ristrutturazione industriale, alla gestione cepitalistica dalla sua struttura Interna di produzione. L'aumento della giornata lavorativa sociale colla crescita del tempo di lavoro a livello metropolitano è il punto di arrivo dell'Ente locala ristrutturato, perchè esso finisce par scaricare sul salario l'aumento del prezzi del servizi aprendo una via el recupero tramite il dopplo lavoro, lo straordinario, il lavoro nero, per poter recuperare le quote di salario perduto; perchè tende a scaricare la riduzione dal servizi sul tempo di lavoro individuale, sulla famiglia

Processo di ristrutturazione interna e nuova funzione dell'Enta locale a livello sociale, marciano insieme.

## 2 — LA CRISI DELL'ENTE LOCALE

La realtà del conflitti a livallo tarritoriala non solo è difficilmente controllabile, ma la macchina comunale si presenta interamente impreparata a conoscerla, così la conflittualità urbana, la modificazione della composizione di classe, il mercato del lavoro metropolitano non trovano strumenti all'Interno dell'Ente locale per essare compresi, incanalati, comandati. Si viene così a determinare la crisi generale della struttura burocratica piramidele, che tenta di riconquistare un proprio ruolo perseguendo una politica di elticlenza ed equipag-giandosi anche e livello legislativo per rispondere alle nuove esiganze. La rigidità della vecchia struttura amministrativa a tutt'oggi incapace di controllo sui territorio metropolitano, va resa fiuida, tunzionale e il processo di ristrutturazione, prima epi-sodico, deve essere portato avanti in tampi accellerati per tarsi garanta di

## 3 — IL BILANCID

tale controllo.

Uno dal punti decisivi delle ristrutturazione è la lunzione che assume il bilancio a i nuovi procedimenti di spasa per delinire la nuova razionalità dali'aziona dell'Ente locale, tutta rivolta al taglio del salario sociale attraverso la ripartizione della spasa par zone di decentramento. È necessario per questo determinare la capil larità degli strumanti di trasmissiona dalle decisioni politicha, attravarso l'organigramma tunzionala che persague la disparsione e la trammentaziona dalle attività comunale in tutto Il territorio mentre contemporanaamente devono assere messe in atto torma di gestione dell'intaro personala a delle attività che permattano una gastione centralizzata e piintuale del progetto. Attraverso il nuovo inquadramento dal personale, e l'introduzione massicola dei processi automatizzati elettronicamante di informazione, controllo, gestiona dello stesso personale e di tutte la attività inerenti all'Ente locale.

## 4 - L'AUTOMAZIONE

L'introduzione di procassi automatici per la riorganizzazione dei sistemi Informativi, per il controllo autometizzato della mobilità, ilessibilità, produttività del personale è in tase molto avanzata.

Aziende specializzate stanno proce-

dendo alla rilevazione del personele, ella trasposizione in schede e in me morie dell'Intera torza-lavoro, mentre il rapporto con l'industria degli elaboratori elettronici sta introducendo lo studio del sistemi e la progettazio ne degli apparati necessari ai salto qualitativo nella gestione della mac-

china comunale. Si sta costituendo all'interno del Comune uno strato di tecnici dell'informatica in rapporto permanenie con la industrie del settore, che vengono ad assumere un ruolo privilegiato nella gestione della ristrutturazione complessiva.

Si sta predisponendo la costituzione di una Azienda municipalizzeta in cul scorporere le ettività operative legate ella gestione del macchinario in modo da permettere una grande elasticità del personale e degli alli livelli salariali che vengono richiesti da questo tipo di tecnici. L'obbiettivo raale dell'automazione non è tanto quello di snellira le procedure a livello di gestione, quanto quello di permettara una dimensione di direzione e di comando adeguata alla complessità della struttura dall'Ente e capace di rispondara alle esigenze politiche complassive che dentro la crisi l'Ente viene ad assumere.

## 5 — LA POLITICA DEL PERSONALE

Flessibilità, controllo, produttività del personale vengono perseguiti con una doppia iniziativa a livello nazionala a locale: da una parte l'inquadramento unico del pubblico implego che diventa legge dello Stato con una paramatraziona salariale normativa omogenea di tutto il pubblico implago, lagata al criterio di compatibilità propria della spesa pubblica nella gastione statala della crisi, dall'altra sul plano locala con il biocco del turn over che determina, meno a mano che il personala espulso non viena rinnovato, una produziona invariata o addirittura aumentata che viene scaricata sul minor numaro di occupati. Contemporaneamenta si persegua una politica di stratificazione e di mobilità salvaggia Interna agli occupati che viene continuamente richiesta dall'introduzione di nuove tecniche, di nuovi macchinari e che ha come line l'aumento generala dalla pro-

Meno a mano che il processo di ristrutturazione va avanti, viene a formarsi una nuova struttura gerarchica di controllo e di comando sul lavoro che sempre più viene ad Identificarsi con i nuovi quadri tecnici che l'introduzione dell'automazione necessariamente richiede. La llessibilità della torza-lavoro stabila si accoppia poi alla generalizzazione sampre più evidente di forme contrattuali non permanenti, precarle, come l'inquadramento in contratti part-time, a tormina, in appaito, ecc...

## 6 - LA GESTIONE ATTUALE DEL PERSONALE

Tutto questo si inserisce ratforzandola, nell'attuala gastione clientela-re e mallosa del personala, sia sul piano dalle carriere, sia sui livelli sa-latiali e normativi. Assolutamente generalizzata è intatti, ira gli strati medio alti del personale dell'Ente locale, con il coinvolgimento intero del quadri sindacali, la pratica del dop-pio lavoro, dello straordinerio fittizio, che non solo garantisce larghe sacche di rendita par questi strati privile giati e cooptati, ma viene utilizzata anche come strumento di gestione corporativa per la divisione ulteriore ira gli occupati.

Così, come gli spostamenti de un ullicio all'altro, da un lavoro all'altro, i carichi di lavoro, le note di merito sulla carriera, l'uso ricattatorio della verilica concorsuale tendono continuamente a tacilitare, attraverso la divisione dei lavoratori, il controllo com-plessivo su di essi. Questo tipo di controllo a di comando si allarga si-no a comprendere il lavoro dato in appalti all'asterno dell'Ente, il lavoro precerio e pert time, che generalizzano per così dire le ragnatela delle piccole rendite e il metodo assolutamente clientare della gestione di questo tipo di rapporti di lavoro. Da questo punto di vista si può certamante altermare che il Comune è Il principale erogatore, organizzatore e controllore di lavoro precario nella

## 7 — UN PROGRAMMA DI LOTTA

metropoli.

A) - Processi di aggragazione si stanno dando all'interno, dei vari pre-cariati che lenno capo all'Ente locale e in generale alle spesa pubblice. Essi Introducono obiettivamenta una presenza organizzata che può mette re in crisi il biocco di gestione e il metodo attuale del personale all'Interno dell'Ente. Una lotta cha si sviluppasse conseguentemente contro il dopplo lavoro, contro lo straordinario, a demistificasse fino in fondo la politica della occupazione persegulta dall'Ente locale e plù in generale dal piano triennale, non solo avrebbe la capacità di indebolira permanente mente la struttura gerarchico-mafiosa all'Interno dell'Enta ma potrebbe diventare un punto di riferimento decisivo per la ricomposizione di tutto il lavoro dipendente all'intar-no dal Comune a almeno dalla mag-gioranza non cooptata, non compromessa, non privilagiata.

 B) — Il salario. Una riproposta genara: lizzata di un innaizamento salariala per tutti i (avoratori del Comune oggi sembra sempre di più praticabila. I risultati deludenti dal contratto appena firmato a da molte sezioni di lavoratori riliutati, le prospattive ancora più nebulose del contratto cha si ap: a in questi giorni, la costriziona al lavoro nero esterno per ricuperara quote di salario, rendono possibile non soltanto l'introduzione di questa tematica ma l'organizzazione di lotte dedeterminete, per esemplo su un passaggio ganerelizzato di categoria, che oltra a randaro possibile un recupero salariale immediato permettono una ricomposizione e una riorganizzazione ai di fuori dalla logica clientare dal lavoratori.

C1- La ristrutturazione, Tutti Llavorato: ri subiscono in questa tasa la ristrutturazione dell'Ente, l'Introduziona accellerata di macchinari, la diminuzione degli occupati, la mobilità intarna, si fanno santire sempra di più, determinando aumento di fatica, maggiore produttività, più strutta-mento. Su quasto terreno è possibile cominciare ad opporsi, riflutare le mobilità selveggia, negarsi all'aumento della produttività e del tempo

Tanto più in un'epoca in cui le funziona dell'Enta locale divanta sempre meno quella di arogatora di sarvi-zi, per assumere caratteristicha pure e semplici di una fabbrica cha produce, in termini capitalistici, quasti servizi e come qualsiasi merca li colloca sui mercato.

## Saronno — Tradate — Varese

## TERRITORIO e ORGANIZZAZIONE

La territorielità è la qualità nuova con cui oggi si pone il problema deil'organizzazione.

Ma territorialità per noi vuol dire an-che metodo, stile del lavoro politico. Territorialità non signitica costruire iniziativa di ciasse pensando che non c'è più la fabbrica, non c'è più la scuole, non c'è più il quartiere o l'ospedale e quindi non si la più lavo-ro politico dentro la l'abbrica o nella scuola ecc.

Non esiste più la possibilità di vincere solo in febbrica o solo nell'ospedala o nella scuola, questo si.

Vincere oggi vuoi dire esercitara stabilmante il poiere, vuoi dire battere la logice dei solidarismo fre strati di classe in lotta e condurre una profonde betteglia polifica per l'unificaziona dei programma proletario; me tutto ciò partendo dalle contraddizioni specifiche che gli streti di ciasse vivono e non dalla superticiale ne-

gazione della loro esistenza. Me torniemo el decantramanto produtlivo per cercara di puntuelizzara cosa signitice qui terrilorielità dall'organizzezione a quele program-

me costruira. Possiamo individuare nell'organizzaziona della fabbrica diffusa tre im-porienti momenti complatamente legati tra di loro dalla dinamica del cicio produitivo: la medie piccole febbrice, le rete di laboratori erfigiene il e intina le ulteriori forma di decentramento, fino al lavoro e domicillo.

fabbrica-territorio.

La costituzione del comitati operai territoriali come ricomposizione delle evanguardie interna di più tabbriche, è il determinante punto di partenza del processo di costruzione dell'organizzazione operala territo-

il melodo del lavoro politico e le forme della lotta sono le grosse questioni su cui dobbiamo ora fermare particolarmente l'attenzione. È, in fondo, la discussione sul ruolo delle avenguerdia organizzate nei collettivi e comitati operal territoriali.

La propaganda e la controinformazione.

Senza svolgere con infelligenza e continultà questo levoro, difficilmente il procasso di ricomposizione, di uniticazione del diversi strafi prolefari produttivi può avvenire.

Fara dalla situezione interne di ogni tabbrica un patrimonio di conoscenza collettiva nel territorio produttivo. Fare di un licenziamento, di una proposta di lotta, di une mozione voleta da una febbrica un pretesto per provocere l'estensione, la ditfusione del dibattito su tutto il tarriforio produftivo. Cogliere a denunciare giorno par giorno l'a lteggiamento del sinda-

La ronda proletaria è un importante momento di ricomposizione e di uso della forza proletaria presente nel territorio. La campagna di lotta contro lo straordinario, la sua tenuta, da molfi masi ormai, ha prodotto l'apertura di contraddizioni determinanti nei lessuto operalo. Tutlevia questo non basta, L'estensiona di livelii di aggregazione, Il radicamento del potere proletario non possono darsi solo con la ronda e fantomeno solo con la ronda contro lo straordinario. Vanno individuati nuovi elementi di programma, è vero, ma noi insistiamo prima sugli sbocchi organizzalivi che davono qualilicare, estendre, ettiancere le pratica di ronda. Avviare un processo per la costruzione delle vertenza territoriale. Concepire la vertenze territoriale come risulteto di una cepillare cempagna che ricomponga alle tine empi strati socleli con tutte le loro forza davanti e contro elle molteplici forme doi potere, dailo associazioni padronali agli enti locali, dai partiti el sindacalo. Costruire in quasto processo l'unità della classe, il suo potere, insieme riunificare ai tavolo delle fratfativa il



La frantumazione dei tessuto di ciasse à ciò che carafterizze questi mo-

Solo la media febbrica si presente come un possibile specifico polo di iniziativa politice.

La costruzione di organizzezione all'inferno dolle singole unità produttive, si presenta estremamente diffi-cile. Ma ciò che più conta è che i più alli livelli di lotta, I più qualificanti obblettivi si rivelano immediatamente impraticabili in una logica febbrichista, Interna.

La capacità dei capilele di circondere, isolare e batiere la torza della singole tabbrica, è corta. Le centinale di piccole, ma anche medie labbriche chiusa, ristrutturata e riaperte con une nuova composizione di capitela e nuove bese produttiva, lo dimostrano. Il sindacato, in questi casi, he sempre mentenuto iontana la mobilitazione del territori produttivi per le difesa del selarlo e del posto di levoro delle tabbriche in crisi. E la ristrutturazione è pessate senza cher la bandiere rosse o gli striscioni "tabbrica occupete" potesse determinare quelcose. Nel territorio delle fabbrica diffuse, nel fessuto dalla piccole l'abbrica, il probleme dell'organizzazione operala va ributtato completamente tuori dalla fabbrica. Ouesio non vuol dire assolutemente negare la problematica interna alla singola unità produttiva ma, ai contrario, vuoi dire valorizzare di questa problematica il suo essere comune, generalizzablie in centinala di altre tabbriche dello stesso territorio. Il territorio produttivo come unica, grande tabbrica, quindi. il comitato o il collettivo operalo territoriale coma comitatto o collettivo "interno" alla

cato dentro le tabbriche, i manifesti, I volantini, le mostre devono ricucire le frentumezione della conoscenza, devono smascherare la linea dell'EUR ma anche il sindeco di zona, devono parlare di ristrutturazione in generale ma non devono lesclar passare nel silanzlo le manovre ristrutturetrici che giorno per giorno vengono attuate e livello locele. Dobblamo ricostruire, lentamente, ma senza soluzione di confinultà, l'invisibile e vasto circulto del lavoro ciandestino e anche qui le dittusione della conoscenze divanta determinente. Non è solo o soprattutto la eccezionelità o la gravità dell'episodio ciò che va denunciato. È le normalità la quotidianità dei sistema di struttamento che ve colta a useta per costruire iniziativa politica.

## L'iniziativa politica.

Il probleme di tondo, ormei chiaro, è le stabilizzazione dell'organizzezione territoriale

L'esperienza della ronde, che nel nostro territorio è una pratica sempre più diffusa, dimostre insleme alla sua grande potenzialità di rottura, di circolazione della proposta politica, di uso della forza, anche i suoi limiti, anche la necessità di determinare passi in avanti.

contro poiere. Le trattetiva solo come risulfante della forza espressa, come retitica di decreti imposti nella

Ma tutto questo, lo ripetiamo, è per nol un processo. Costruire le forza con tutti i passeggi necesseri; f'uso della tattice, la politica giorno per giorno, le socializzaziona a lutte le evanguardie delle capacità di dirigere il progetto prima esperienza di unità fre atcune l'ebbriche sugii stessi obblettivi. Ratificazione nelle assemblee opereie dei no alio straordinario. Presenza nella discussione operala in fabbrica del disoccupati, degli studenti, del levoratori 'neri" e del servizi. Rifiuto della delega e della confratfazione, legittimazione nella pratica della torza operala antistituzionale.

Dimostrare la sostanziele uniformità delle problematiche interne a tutta la singole fabbriche, isolare e baltere il nuovo ruolo di comando e di divisione che strati ristretti di operei si vedono attribuire dalla ristrutturaziona dalla stessa logica della professionalità gestita dat sindaco.

Cosi per noi si púò camminare verso l'obiettivo della vertenza territoriale, la vertenza di potere. Questo, per noi vuol dire compiere pessi in avanti, oltre la pratica di ronda.

I TERRENI GENERALI DI PROGRAMMA OPERAIO NELLA FABBRICA DIFFUSA

## Sergio Bianchi e altri compagni

Giovedi 12 ottobre '78, Serglo Bianchi, avanguardia del movimento de gli studenti e nelle lotte proletarie, viene sequestrato a Varese dalla DIGOS. Di lui non si sa più nulla tino a quando i giornali annunciano cha il suo termo è da porre in relazione all'inchiesta in corso dopo l'arresto di Corrado Alunni. L'accusa che pesa su Sergio appare sublto chlara: sospetta associazione sovversiva e costituzione di banda rma-

Gli inquirenti ritengono che Sergio abbia l'abitudine di scrivere a mano documenti che poi va a distribuire qua e là, soprattutto nelle basi del brigatisti.

Lunedl 16 Ottobre si svoige la perizia caligratica: il risultato si saprà chissà quando. Intanto Sergio resta in gaiera.

Insiame alla mobilitazione di centinaia di proletari che rivendicavano i'Immediata liberazione di Sergio, si scatena una campagna di stampa di regime con un chiaro obblettivo: FARE DELL'AUTONOMIA OPE-RAIA IL RETROTERRA DEL TERRORISMO, IL VOLTO PUBBLICO DIE-TRO IL QUALE SI NASCONDE IL PARTITO ARMATO. In queta campagna si distingua i'Unità, giornale del P.C.I. Le montature cha si costruiscono su Sergio e sull'Autonomia Operaia

sone degna della plu volgara provocazione, proprie di un partito che sempre di più stà mostrando il suo volto antioperalo.

Dopo due mesi la mentatura comincia a barcollare: l'esito delle perizie è dubbio nonostante clò Sergio resta in carcera. Ma non basta, giovadi 14 dicembre altri 2 compagni dei centro sociale di Tradata vengono ar-restati. Secondo la magistratura e la Digos le prove di quanto Giovan-ni, Casare e Sergio siano pericolosi a data da un documento trovato nella ioro case duranto una perquisizione il documento incriminato tu pubblicato in centinala di copie un anno ta.

il suo contenuto doveva servira per aprire un dibattito sul lavoro politico e di messa in provincia di Varese. Dietro uno di quasti intatti c'erano I nomi di una decina di compagni che avrebbaro dovuto riportare in assemblea una relazione dei vari argomenti. La magistrature ha ritenuto aversivo Il contenuto del documento e i compagni cha dovevano

riportarli in assemblaa i suoi autori. Il binomlo è stato presto fatto: scritto eversivo - compagni sovversivi. La risposta a questi errasti è stata data da centinala di proletari, che si sono mobilitati in tutta la provincia, ma soprattutto nel lavoro politico cha è continuato sul territorio e che ha avuto il centro sociale come punto di riterimento e come momento di organizzaziona delle lotta, infatti le iotte sulla salute, contro gli straordinari, il lavoro nero, a la lotte delle donne a dimostraziona di un lavoro politico di massa sono conti

nuate e hanno avuto momenti molto importenti per la nostra zona. Il 24 marzo un'ulteriore attacco repressivo viene portato a Tradate con l'arresto di eitri due compagni, i capi di imputazione sone sempre qualti di aver tormato un'associaziona sovversiva, la "prova" sempro II ta-moso "documento eversivo".

Prima di Pasqua quettro degli arrestati vengono rilasciati in libertà provvisoria, i giornali ne danno la notizia con brevi trafiletti. È evidente che le accuse montate dalla mgistrature si rivelano sempre più inconsistenti. L'eppiglio giuridico (cioè l'incriminazione del documento) che ere bastato a sterrare la pesante provocazione nei contronti del movimento comunista nalla nostra provincia non consente di tenere ancora in carcere compagni che la costante mobilitazione di massa ha voluto di nuovo al loro posto di lotta.

Se da una parte le scarcerazione del compagni ha generato un giusto eniusiasmo nel movimento, della altra tultavia i latti accaduti e livello nazionale e le detenzione e S. Vittore di altri compagni non ha mutato la nostra iniarpretazione della scella che la repressione ha compluto In questi ultimi tempi.

La fase preelettorale, ma soprattutto l'unità del partiti nel ricostruire la pace sociaia per le ripresa dello sfruttamento, consente oggi al po-lere di lenciere una granda e sicuremente lunga ottonsiva contro l'utonomla di classe,

Le iotte, le vittorie, la stabilizzazione dell'organizzazione proletaria territoriale, la dittusione del contropotere sono la risposta che le avanguardie e li movimento sta costruendo nelle nostra provincia, da mesi, dentro le tabbriche e nel territorio.

Lo stato della ristrutturazione, ne siamo certi, non ha manette sutfi-

clentemente robuste per sequestrare la totte di classe.

## CI SEMBRANO ORMAI DEFI-NITI:

La giornata lavoretiva sociale. L'attacco ello straordinario è il momento più alto tino ed oggi di lotta contro il massimo utilizzo del tempo di lavoro. Di fronte alla mistificazione della proposta di riduzione dell'orario di lavoro gestifa dal sindacato e da elcuni settori dell'industria, finelizzata alla fissazione dei criteri per l'uso elestico della giorneta lavoretive, va imposto ii punto di vista di ciesse che non può assere legato che alla prospettiva di reale liberazione dal rapporto di lavoro salarialo. 40 ore di lavoro subito in tutte le piccole tabbriche. Me sappiamo che non è certo la forza dell'idelogia del lavoro e tenere in tabbrica migliala di operal a tare lo straordinario e tuori doppio lavoro. È il pesente ellacco al reddilo proletario e sopraltutlo la sua sempre più totale subordinazione alla quantità di lavoro erogato che determone la costrizione allo strutte-

L'attacco ella giornata levorativa soclele, se non si lega alla lotta sul reddito rischia di aprire ditticili contraddizioni fra gli operal. Il problema è quello di Imporre di nuovo l'Indipen-denza del bisogno di reddito dalla produttività.

- Salario. Le posizione della FLM sul salario, espressa nella piattatorma confratfuale, non rappresenta soitanto un pesante biocco degli aumenti. L'''invenzione'' di una nuova professionalità, l'abolizione di ogni possibilità di passaggio automatico di livello, rappresentano dentro la fabbrice la totele subordinazione della veriezione del salerio elle di sponibilità al lavoro, alla mobilità, ell'infensificazione del ritmi ecc. nella piccola labbrica questo è già una realtà. Le bettaglia per i passaggi automatici dai livelli più bassi ai livelli intermedi diventa une tonda-mentele battaglia contro la divisione

e contro la cosfrizione al alvoro. Lavoro decentrato. È sicuramente uno dei terreni centrali di program-Salario operaio e blocco dell'orario di levoro al tetto delle 40 sono le parole d'ordine che agitiamo su questo problema.

Riuniticara la lotta di questi lavoratori con le lotta degli operei di febbrica, è la condizione tondamentale per costruire la risposta organizzate ella intensiticazione dei lavoro nero e alle proposte imbrogilone del sindace-

Ma anche qui è necessaria l'articolazione, la quotidianità del lavoro politico. Contrinformazione, prese di posizione degii operal di tabbrica, biocco del prodotti che escono dalla fabbrica per le lavorazioni esterne, imposizione di richieste sui tenomeno in ampie zone come richieste ope-rala, assembleee in febbrica e tuori con i lavoratort''nerl'', ronde contro i centri di comando e di controllo del decentramento produttivo.

Biocco dei prezzi e dell'andamento generale del costo della vita, è questo un terreno di scontro che deve legare l'iniziativa di fabbrica con quella territoriele. Crediamo che lo sbocco concreto possa darsi solo nella prospettiva della vertenza terri-

# DECENTRAMENTO PRODUTTIVO E OPERAIO SOCIALE Dai reparti della grande impresa alla Società-fabbrica



# Il convegno di marzo a Milano sul decentramento produttivo

Il convegno di marzo a Milano prima ancora d'esser un importante mo mento di lettura, di analisi su quello che possiamo definire un pilastro centrale, di importanza strategica, nella ristrutturazione del capitale, è stato un primo appuntamento per le avanguardie, per i collettivi che in qusti ultimi anni hanno condotto le prime significative campagne di at-tacco alla ripresa dello sfruttamento nei territori della fabbrica difiusa. Abbiamo approtondito molto la ritlessione su questo decisivo capito-io dell'esistenza del capitale, ma ab-blamo soprattutto veriticato che il processo di organizzazione dell'au-tonomia di classe marcia, si estende, consegue importanti, esemplari

prime vittorie. I documenti posti in discussione hanno rilevato immediatamente una proionda omogeneità nell'analisi che in più parti d'italia, soprattutto nelle regioni dei Nord, è stata compluta dalle avanguardia comuniste impegnate nella lotta contro la società fabbrica in costruzione.

il percorso del capitala, ma soprattutto i problemi dell'organizzaziona, le articolazioni dei programma, gli obiettivi, il metodo dei lavoro politi-co hanno sorprendentamente percorso tutta le relazioni e gli interventi socializzando una storia, di teoria e di pratica, che ci invoglia o allo stesso tempo ci impone di parcorre-re con determinazione lo stato del ratforzamanto dall'autonomia di classe in Italia affrontando e superando i piccoli e grandi problemi che ancora separano importanti sezioni dal movimento comunista

Schamaticamente i nodi principali su cui si è fermata l'analisi e il dibattito sulla ristrutturazione del decenramento produttivo sono questi

- la scalta dei dacentramento produttivo non può essere conside-rata conseguente alla volontà del capitalismo Italiano di porsi al di fuori e ai di sotto doi sistema aconomico del paesi a capitalismo avanzato.

Al contrario, l'estansione, e quindi lo sviluppo, del processo diretto di ac-comulazione all'esterno della grando impresa è da considerarsi compietamente inserito, addirittura in modo determinante, nel percorso strategico di riassetto dello struttamento, per consentire ell'italia il posto nel paesi lorti, nel rispetto delle regole di ripresa della produttività lissale a livello internazionale.

Nella lettura del capitale il problema è posto nella direzione di eliminare i lattori "patologici" presenti nel si-stema decentrato della produzione sviluppando quella che è invece la "fisiologia" che deve vitalizzare, rendere efficiente questo modo di pro-

in sostanza i padroni ritengono indispensabile eliminare il concetto di "sotto sviluppo" che ha visto e veda ancora per molti versi incramentare

il decentramento solo percha consente un immediato, "lacile" prolitio senza pianilicare, centralizzare il suo sviluppo nella prospettiva strategia del nuovo assetto dell'accumu-

Eliminare II disordine e rendere tun-zionala tutto il sistema decentrato sotio il comando della grande impre-

Lo sviluppo del decentramento produttivo consente una valida risposta al subbuglio che sta inve-stendo la vecchia composizione del mercato del lavoro, dentro il quale i dissocupati c strati sempre più ampl di "non garantiti" premono con le lotte sulla stabilità del sistema.

Si tratta per il capitale di distrugga-re, insleme alla rigidità di classe operala all'interno dalla grande im-presa, anche la "rigidità" dell'esser-cito industriale di riserva, introducendo masse enormi di proletari all'interno di un sistema produttivo tondato sulla ilassibilità del lattore lavoro e sulla regola: raddilo solo con lavoro, eliminando con cresciente accelerazione tutti gli istituti auto-malici, garantiti, dei salario e la stes-sa garanzia dai posto "rigido" di la-voro o più in generale dei posto di la-

 La grande imprasa diventa sempre più un centro di produzione dei comando sulla società fabbrica, programmando ed estendendo all'esterno la produziono a quindi il controllo su una classe operala diffusa in

estesi territori. La nuova divisiono di ciasse viene così perseguita attraverso un'operaziona che insieme innaiza notevolemante i livelli di produttività messi in crisi dalle lotte dell'operelo massa e distrugge, con la distruziona della riocrain, in c trale della vecchia composizione poiitica di calsse.

4) — La nuova composizione di ciasse che emerge delle lotte degli ultimi anni e dalia stessa iniziativa del ca-pilale vede l'alternarsi sui terreno dello scontro di classe un nuovo soggetto politico e produttivo l'ope-

Ouesto problema ha sollevato e solleva una grossa polemica nei dibatti-to comunista. Per quanto ci riguarda, ci premono alcune considerazioni. Innanzitutto le modificazioni nella composizione politica di classe avvengono dontro un processo caratterizzato inslemo dall'iniziativa di classe e di quella dal capitale. Un processo quindi che non può mai essere delinito nel breve periodo? In secondo luogo riteniamo l'operaio sociale la nuova ilgura protagonista nai nuovo assetto della società-fabbrica. Un tipo di fabbrica, questo, che percorre interamente il ciclo che dal reparto della grande impresa glunge fino al lavoro individuale, e a domicilio, attraverso la piccolamedia impresa, il sistema "artiglana-

', tutto sotto il comando centrale della grande impresa, nazionale e soprattutto multinazionale. Questo significa che l'attacco sferrato dai contratti e dalla ristrutturazione all'organizzazione operala della grande tabbrica, attraverso l'impostazione della mobilità, della ritorma del salario, della riorganizzazione dell'orario per il massimo strutta-mento degli impianti, determina all'interno del reparti una ripresa del la cosidetta "microconlittualità", incontrollata da padroni e sindacato e che vede protagonisti operal sempre più dequaliticati, sempre più destranci e antagonisti al processo di accumulazione, sonrati uto somero accumulazione, soprattutto sempra meno garantiti. Operai, cioè pronti ad essere inseriti nel grande com-marcio di torza lavoro cha la mobilità da tabbrica a fabbrica, da tabbrica a territorio, sta rendendo sempre più tiorido. Nello stesso tempo, all'ester-no della fabbrica, la nuova base produttiva dei decentramento si presenta sempre più costituita da vasti strati di giovani proletari che, com-pietamente privi di garanzic di reddi-to, subiscono fino in fondo le regole della mobilità sociale e dei massimo strutlamento.

Sono quasti gli operal della piccola fabbrica, dei laboratori artigianali, dei lavoro nero, sono gli studenti prolotari, sono gli stagionali e i pre-cari, del lavoro a domicilio.

Lo Stalo, dall'altra parte, nel rispetto delle leggi del capitala, con la mano-vra di taglio della spasa pubblica, crea le condizioni perchè i suoi di-pendenti, milioni di proletari, si ritro-vano a pagara, con il biocco dei salari, con la precarietà dei posto di lavoro, con l'intensificazione dei carichi di lavoro, il prezzo della riconversioimpresa.

La lotte degli ospedalleri, dell'Alita lia, del disoccupati, degli oparal della piccole tabbriche, degli operal del-la "microconilittualità" quotidiana tanto odiata da Agnelli, queste lotte sono le lotte dell'oporalo sociale. Quei soggetti di classe che ne sono

protagonisti, pur presenti in una molteplicità di settori produttivi o statali presentano una omogeinità enorme nelle contraddizioni, nel bisogni espressi.

Strati di classe che dentro e tuori la fabbrica subiscono ilno in fondo l'attacco della nuova strategia dei capitale; strati di classe che rappresentano i momenti più alti dall'antagonismo a quella stratagia, antagonismo irriconducibile sul terreno della mediazione, delle compatibilità, della democrazia imbrogliona.

Strati di classa, intine, che pur rag-giungendo alti, significativi livelii di iotta, ancora non hanno abbattuto i muri in costruzione della divisione nuova di classe, ancora non hanno posto il problema della ricomposizione come Irrimandabile.

## Qualche idea sui contratti

L'ultima operazione del terrorismo di stato che ha portato all'arresto di numerosi compagni In tutta i'Italia e che rappresanta l'ultima lase di un crescendo della repressione che anche nella nostra provincia ha visto numerosi militanti finire in galera, le alezioni anticipate e i nuovi contratti per la principali estenzia di lavera per le principali categorie di lavora-tori rappresentano gli aspetti più im-portanti, in questa fase di breve pe-riodo, dell'iniziativa del capitale e

dello stato.

Non ci interessa qui lermarci all'analisi di questi momenti, in altra parte del giornale tentiamo di tario. Clò che ci preme sottollneare è cho Il

nostro punto di vista sulla risposta che il movimento e molte avanguardie stanno dando in questa fase all'iniziativa del nemico di classe. Porre il terrano della reprassione come Il principale terreno del programma comunista oggi è un grave erro-re. È il terreno della difesa, su cui il capitale ci vuole costringere. È il ter-reno della distruzione dalle montature di stato coniro i comunisti. È il terreno della mobilitazione per i compa-gni arrestati. È, quindi, il terreno del la democrazia, su cui dovremmo muoverci, su cui dovremmo condurre fino in tondo la nostra battaglia.

Ma compagni, è il terreno dei nemico su cui slamo costretti a muoverci, non è progetto comunista. Ciò che soprattutto conta oggi è la capacità di altermare nolla lotta, nel-

le vittorie del protetari e non solo negli slogan che il movimento comuni-

ste non si afresta. È la capecità di costruire una rispo-sta alla strategia complessiva dei capitale il compito centrele a cui crediamo siano chiamati I comunisti. Legittimare nella società del capitadell'autonomia di classe, irricondu-cibile alle compatibilità della linea dei secrifici, questa è l'urgenza.

Nel grande disordine cho si ditionde in Italia in questa faso preelettorale, l'endamento delle trattativo per il rinnovo del contratto delle più Importanti calegorie, prima tra tutto quella del metalmeccanici, è sicuramente uno del momenti più importanti. Anche qui il disordine è grande.

Molti levoratori, molte evanguardie di tabbrica si chiedono il motivo delle difficoltà con cui proseguono le

Perchè la linea dell'EUR che ha "Isplrato" le plattatorme contrattuall e cha è stata tanto apprezzeta dai pa-dronato, oggi, al iavolo delle frattaliva, viene duramente ettaccate?

Perché i pedroni litigeno duramente con ii sindacato dopo averne epprezzato per tre mesi la "svolta raspon-sablie"?

Le plattatorme hanno forse rivoluzionato la linea del sindacato riportandola di nuovo a rappresontare megglormente gli Interessi dai lavorato-

NO, NIENTE DI TUTTO OUESTO. Il sindacato continua ad essere coerente con la sua linea dell'EUR, continua a ritenere glusto chiedere pochi soldi; conilnua a ritenera glusta la mobilitazione, l'aumento del carlchi di lavoro attraverso l'introduzio-ne di turni; continua a ritenere giusta la riduzione dell'orario di lavoro solo se si aumenta la produzione. Fermiamocl qul; cl pare che basti

Ma allora, perché questi iltigi con i padroni? Perché questo disordine? Vogliamo porre nel dibattito dol lavo-ratori alcuni punti per chiarire quan-to sta accadendo:

- Le DC ha Interesse a chiudere questi contratti prima delle elezioni per ridurre le tensioni nel paese ga rantendo così una campagna eletio rale in una "società tranquilla" — I pertiti di sinistre henno interes-

se, come il sindacato, a chiudara i contratti prima delle elezioni per dimostrare la validità della svolta a "sigistra" come condizione per risol-vero 1 problemi del lavoratori e delle masse popolari.

- Il padronato pubblico (intersind) si trova sballottato tra le esigenze della produttività (Pandoi/I ha detto che le imprasa dello stato devono l'unzionara come imprese e non co-me mutua di assistenza sempre in deficit) e le esigenza di "apertura" verso il sindacato, proprio perché, con i soldi dello Stato alle spalle, possono rischiare di plu dei padroni

— li padronato privato (Contindu-stria, Contapi) rappresenta ia difesa a spáda tratta di una strategia su cul tutti si sono detti d'accordo (dal sindacato al governo), ma che pochi proseguono con coerenza.

- Il sindacato attacca tutti, proprio perché si trova schlacciato, da una parte dal ditiondarsi dell'opposizio ne di classe a questi contraiti da par-te di sempre più vasti settori operal e dall'altra dal pedroni che gli rimproverano di non essere capace di garantire una gene, alizzata ripresa del-la produzione nelle tabbriche.

Sono solo alcune, schematiche con-siderazioni che vogliono dare una prima spiegazione al disordine che agna in questa fase delle trattative. MĂ E UN DISORDINE NEL CAMPO AVVERSARIO. È UN DISORDINE CHE DIMOSTRA L'INCAPACITÀ DI TUTTE LE ISTITUZIONI DI GOVER-NARE LA SOCIETA.

L'unità, l'accordo che ormal vede an che il sindaceto e PCI indatiarati e selvare questo elstema londato, ripotlamoto, sullo struttamento, è una unità proclamate da tutti ma non ancora raggiunta nel tatil.

Perchè?

Soprattutto per un motivo: LA CLAS-SE OPERAIA, I GIOVANI DISOCCU-PATI, LE DONNE, I LAVORATORI DEL PUBBLICO IMPIEGO, STANNO ESTENDENDO IN TUTTA LA SOCIE-TÀ, DALLA FABBRICA AL TERRITO RIO, UN GIGANTESCO DISEGNO DI RISOLUZIONE DELLA CRISI PREPA RATO DAGLI ARCHITETTI DEL CA-PITALE. IL DIFFONDERSI DELLA CONFLITTUALITÀ, I PESANTI COL-PI CHE LE NUOVE LOTTE STANNO PI CHE LE NUOVE LOTTE STANNO PORTANDO AL NUOVO BLOCCO DI POTERE, STANNO PRODUCENDO CONFUSIONE, SCOMPIGLIO, DI-SORDINE FRA I NEMICI DEI LAVO-RATORI. OUESTO DISORDINE È GIÀ UNA GROSSA VITORIA DI TUT-TO IL PROLETARIATO.

# DIFENDERE LA LIBERTA', PRATICA DIFFONDERE LA PRATICA DELLA LIBERTA' un intervento dal carcere di San Vittore

L'operazione condetta in questi glorni da magistrature ed organi di polizla, pui non essendo del tutto conclusa, mostra d'acchito la sua natura cminentemente terrorista.

Al di là del fumo interessantemente sparso dal vari "fiancheggialori" del mass media, degli organt politici e sindacall è necessarlo per tulli i rivoluzionari syltuppare delle anatisi che, coniugandosi con l'individuazione del nodi centrali dell'attuale fase di dominio di capitale in Italia, sapplano già essere strumento teorico a pratico per rovesciare le condizioni date, pei smascherare i meccanismi della società della "partecipazione" che celano l'intima realtà di una carcerizzazione diftusa.

In questo senso, e propilo perché la strettezza della situazione richiede il messimo storzo di coerenza, Intendiamo Intervenire anche noi dat carcere di Sen Vittore, ifconoscendoct ed attermendoci quali "detenuti sociall" e dunque, oggettivamente ma ancor più soggettivamente, quali parti direttamente in causa negli atuali processi di scontro.

Non basta a tranquillizzare, ad ffludere su una prossima ricostruzione dello "status quo" - peraltro assat poco soddistacentel - l'Insensatezza e la confusione delle accuse formulate contro i militanti dell'autonomia organizzata incarceratt o perseguiti da mandati di cattura. Né possono confortare le recentil esperienze per cui iniziative di enalogo segno sono andate man mano sgontlandosl come a Torino (la balta), a Bologna (la tipogratta), a Milano (Torregiani), a Roma (Radio Proletaria).

Queste sconerie delle banda dello Stato nell'ambito della libertà di aggregarsi, di vivere e di strutturare la propria estraneltà ad il proprio anta-gonismo nel confronti dell'esistente sociale, rispondono ad une serie di Intanti su cul va appuntata la nostra ettenzione e contro cut è nocessario

it clima elettorale è certo elemento costruttivo cha tuttavia va vista come punta spettacolermente emersa di une più complessa realtà sottostante.

Como recitano timedia "Il terrorismo si intensitica prima delle consulta-zioni elettorali", e ciò è senz'attro vero se si riconosce cha l'effettivo "terrorismo" è quello del capitale e della sue forze statell o eoclall : solo ll capltale ha totatti ii potere e l'Interesse di emministrare il terrore, al fine di estorcere il consenso e di estinguere il dissenso, cercando di Intimidire quelle fasce sociall che si mostrano rafrattarie all'o:ganizzaziono dell'esistenta e di estenuare le torze soggettive in lotta, costringandole ad una trammentazione di scontri, e per di più difensivi.

Lo spettacolo delfa "política", in questo momento di preperazione del tittizio orgasmo elettorale, ha bisogno di novità, di cotpt di scena, di blitz ed anche di crudalià come si conviene ad un teatro che voglia faisi rispettare e che cerchi di arginare Il crescente disinteresse del suoi de-

Tutti Insieme, e ciascuno a suo modo (dal rudt scribi picisti al "lini" esegetl iliuminati da un soie dell'avvenire in permanente tramonto, passando per i torcaloli sclerolici alta Leo Vallani), da tempo costrulvano pezzo su pezzo il "mostro-autonomia" ed in particolare lo autonomia" ed in particolare lo "scandato Padova"; ed ora tutti vi pescano, mandanti esecutori e scri-

Ma essi stessi, mangiatuoco e burattin1 dl Stato, sanno che la fase eleltorale è breve ed anche illusoria e non possono certo sperare di "stringere le vite" ottre il limite di tolleranza, di ci iminalizzare e di spazzare via realmente un'intera erea antagonista, di fare clò che alcuni apprendisti stregoni definiscono: seccare l'acqua di risala al "pesce guerrigliero". Gli obblettivi sono più articolati e di maggior respiro.

Con l'operazione biltz e con i suoi strascichi, che non è difficile prevedere di notevole spessore, i gestori det potere statale intendono veriticare la capacità di reazione e di resi-stenza di un movimento di oppostzione che sempre più tende a porsi come forza oftensiva dittusa.

Un fine è di ricondume parte sui plano del dissenso tollerato e partecipativo (vale a dire recuperato e, per ciò stesso, gestito dal programma totalifacio del capitale; quate migliore occasione di questo ebinamento repressione-elezioni per riciciare una zona "democrattca" e "sinistre" che stava perdendo ogni influenze, così come si vade nelle vicende det pertitalii e gruppetti che coglieranno la palla al beizo per dissociarsi dai "terroristi" e dalto Stato, il che signi-fica, come si comprende, tunzionare di tatto da coscienza infelice del si-

Un altro fine contemporaneo è di colpire ed isolara, se appena possibile ed agitando come un leticcio it tantasma di Moro, "il gran morto di lor gante", le trazioni che, nell'eutonomia proletarta, presentano caratteri essenzialmente ribelti e protondamente anticapttalisti.

Di Importanza centrale è pure ciò che si può definire un "investimento politico" da parle dello Stalo nelle strettole di una crisi non superata e non superabile, stantt così le cose. In questa tase di dominio lo Stato è

una specitica impresa capitattsta, atfittata a racket particolari, cho aspira ad essere la comunità materiale di tutto il popolo, corpo vivente del processi di valorizzazione e devalorizzazione; nel contempo è la tondamentale mediazione per la realizzazione del capitale fittizio, si che jutto sia capitale.

Il dispotismo assoluto det capitale suffesistenza degli uomini, organiz-zati in "società", passa attraverso l'autorità efficiente delfo Stato e to Stato a sua volta, impresa particolaie, deve garantlie ta sua centralità att'interno delle osciffaztoni contradditorle tra le varie imprese di capitate (il capitale, per sua natura, è comunità antagonistica ed esiste solo per ditterenziazione) e verso gli strati retrattail, realizzando una "democrazia sociale" che sia il tascismo senza gli orpelli del fascismo "storiche sia insomma il dominio sui proletarizzati to nome del lavoro. Attraverso l'esiblzione della "torce

de trappe" militare, polítice e psicologica, lo Stato ha teso a dimostrare di possedere sempre tt monopolio della legge e del suo impiego, lissando i comportamenti concessi e le condolte sovversive, la normalità e la criminalità.

Ciò è Intrinseco alla funzione dello Stato, più che mal costretto a riatter maist per Impolie le sue lopotest di iloiganizzazione sociale e produtil-

Ma è eltrettanto intrinseco alla natura del movimento della rivoluzione comunista essere II "crimine" che tuitt li comprende, li spiega e Il supera, realizzando la soppressione delta logge ed abotendo del parl il crimine, tanto come esigenza concretamente umane quanto, e sopiattutto, come concetto astrattamente umano.

Perclò di tronte a questo attacco detle torze dello Stato c del capitate, ed alle ottensive concentriche che po-tranno segutre, grave errore sarebbe eccettare il terreno imposto, cioè rlentrare in una logica ditensiva, sostenere una "libertà di opinioni" che il polere spesso postula, perché si contiguri come scamblo di merci e tra merci, a patto insomma che le opinioni, "in libera concorrenza", restino tall e non intendano porst come torza pratica, trasformarsi in riveluzione in processo.

Non si tratta perciò di lasclarsi risucchiare sul terreno intido e perdente della "difesa democratica ad oltran-

tast società del carcere.

Chi parli di comunismo senza riferirsi immediatamente all'abolizione della legge ed alla soppressione di ogni carcere possibile, ebbene costui parla con una carogna in bocca. Quindi riconoscere il movimento di autoaggregazione del detenuti nelle carceii (speciali in testa, ma normali non escluse) come parte significativa dei moderno movimento i Ivoluzionario é esigenza imprescindibile, come è decisivo che ogni carcere sia centro di aggregazione, in rapporto dialettico con tutto te forze di liberatone globale che si articolano nelle pratiche di programma comunista. È estgenza di ogni combattente della vita, per la vita e contro il potere del lavoro e del pensiero morti accumulati e concentrati, cogliere l'imprigiona-mento di ogni spazio individuale e collettivo e stravolgerio in conquiste di libertà.

La liberazione dei "detenuti sociall" ostaggi in mano al potere che, come riscatto, chiede la sottomissione e ta desistenza, è il passaggio obbligato per ta liberazione umana complessiGli scribi, sui loro glornali, in questi glorni chiedono e si chiedono: "c se si scoprissero delle prove eftettive responsabilità autonomi?". Le risposte sono chiare e Immediate.

La toro stessa domanda conliene l'astuzia del torto, il trucco della falsa coscienza.

'Adesso avete vol la supremazia, diritto e poilzia...". Abili nell'arte del maneggio e nella scienze del potere sapete benissimo incarcerare e condannale anche senza le famose prove", perché tanto le prove che vi Interessano, le prove di antagoni-smo, le avete di glàl

Non solo, ma quando spettacolarmente le cosiddette "prove" vi servono, allora sapete benissimo costruirvele, subornando un Imbecille o pagando un furbo, manipolando la varità o Inverando la menzogna. Le vostra accuse in questo episodio

sono chiaramente false e ridicole, ma questo riguarda vol, non t rivoluzionail. Intatti se conosciamo lo squatildo spessore di questa vostra montatura, non è comunque ed essen-zialmente per ciò cha vogliamo questi arrestati in libertà, ma proprio per il motivo per cui vol li volete in carcare; le foro potenzialità oppositive e radi-

E ditatti vogtiamo altrettanto la libe-razione di tutti quel proleleri e di quel compagni cho sono "colpevoli" per le vostre teggi, e spesso e votentierl lo rivendicanol

ti capitale volendo estendere il suo dominio lin dentro le pleghe della vila degli nomini, le torze statali ed il Generelissimo volendo estendere la carcerizzazione ad una vasta area e su scala sociale rischlano di addentransl in territorio nemico, in un territorio che ii vuole battuti, errore il loro simile a quello in cui Incorsero Napoleone ed il III Relch avanzando nel corpo della Russia; ogni vila può divenlie una Beresina, ogni carcele una Stalingrado! E, nel caso delle carceii, il "generale estate" è sempie in attesa sorniona.

Libertà per gli arrestati, libertà per l proletari, libertà per i detenuti, liber-tà per i comunisti, liberazione unama e sociale: sono segmenti essenziali dello stesso programma.

La distruzione di ogni carcere è un punto decisivo del progetto di costruzione umana, la dissoluzione di questa società è il punto più alto del-

la socialità possibile. Non più "detenuti politici", non più "detenuti comuni", ma detenuti sociali in lotta per la libertà del comunismo.

Alcuni "detenuti socieli" San Vittore, 12.4.1979



za", polché non é solo questione di battersliper gli arrestatl (la cui liberazione è peraltro un punto irrinunciabile) ma di DIFENDERE LA LIBERTA OVUNQUE, avendo la forza e la creatività per ricomporre coscientemente l'estgenza coltettiva di comunismo e le condotte oggettivamente fuorflegge.

Si tratta invece di creare degli spazi che ostacolino l'intervento dello Stato contro I singoli, le situazioni, i movimenti; si tratta aitresì di riconoscere nel carcere una torma specifica e centrale del dominio capitalista sutia vita del proletartzzati e quindi una possibilità immanente nell'esistenza dt ogni rivoluzionario così come di ogni retrattario sociale.

Divenendo domínio totale, divenendo produltivo in tutte le sue tasi it capitale si ta comunità materiale, realizza la società come carcere sociafe. Là dove vi è merce, là dove vi sono rapporti di cepitele, là dove gil uomini sono costretti a prodursi e ripro-dursi come valore di scembio, ebbene tà vi sono softanto prigionieri.

è il ricatto collettivo, è le società fat-

Le paludi della legalità presuppngo no la diffusione di processi di controllo e carcerizzazione in senso orizzontale nella vita sociale collettiva ed in senso verticale nelle singole esistenze individuali. Ed ii carcere con muia e sbaire, è li monumento vivo ed operante di questo programma capitaliste di dominio assoluto, è it terrorismo di Stato materializzato,

Il movimento generale per il comunismo deve riconoscere le sue forze, deve tar crescere le sue ragioni. proletari assoluti, che riscoprono

nel sabotaggio, nell'esproprio, nella

appropriazione di spazi, di tempi, di

bent, di significati il gusto di sa stassi in quanto soggetti, st incontrano, sul terreno della praticabilità e quindi della necessità del comunismo sùbito, con la teoria rivoluzionaria che da tempo si riconosce come verità pratica, come progetto vivente, co-

me lotta totale.

stinatari.

## IL COMPAGNO ORESTE DAL CARCERE

# **NUCLEARE:** LA MANIFESTAZIONE **DI CAORSO E DI PIACENZA**

Intervista cun i compagni del comitato padano antinucleare.

La manifestazione era stata rieciso dal eonvegno nazionale antinucleare indetto dall'area dell'utonomia che si è tenuto a Genova il 24/25 tli febbraio di quest'anno. Originariamente doveva essere nel quadra delle manifestazioni (mernazionali, la giornata internazionale antinucleare che coinvolge venti paeri europei più Stati Uniti e Giappone e doveva te nersi il vre giugno, ma per via delle clezioul tutte le manifestazioni sono vietate e quindi si è anticipata la scurleuza di una settimana. La manifestazione viene a catlere una settimana dopo quella intletta al comitato nuzionale per il controllo delle scelte energetiche cioè l'opposizione antinucleare ehe poggia su DP. Da precisare la differenza tra le due manifertazioni e una rotura abbastanza inunotivata rispetto alle reciproche adesioni alla manifestazione. Immotivata perche quelli di D.P. si rono rifiutati di accertare questa scadenza, 26 maggio, perchê in piena campagna elettorale toro erano impegnati con le scarlenze elettorali.

O. Più che immutivala, è ben mativata. D.P. quando gioca lo spettacalo político non viene mai.

Polemica motivata, perchè loro hanno fatto la loro maniestazione a Roma, per cui ribalto l'aceusa, non siamo noi arl aver fatto una manifestazione separata, una toro hanno voluto giocare la manifestuzione come scaderiza preelettorale. La scelta di Roma è si una scelta giustificabile, perchè Roma è poi la sede dove si decide il piano energetico uneleure però fat-ta in questo periodo con le modalità e le motivazioni che loro hanno addotto è chiaro ehe il sopetto di preelettoralismo è fondato.

Rono politicamente sulla questione di Roma noi abbianto puntato su Piacenza per diversi motivi. Si voleva con Piacenza legare la battaglia anvinneleare generale ad un obbiettivo tartico determinata che oggi non è più utopistico nè estremistico. Due anni fa a Caorso c'è stava un'altra inanifestazione e la parola d'or-dine di allora "elitusura della ecutrale" sembrava molto estremistica.

La parola d'ordine su cui si muove la ma nifestazione di oggi è chindere la centrale di Caorso per impedire la sua produzitme

Questo obbiettivo tattico motivato da alcunt fatti surcessi in questi mesi: In sequenza di (neidenti accaduvi dentro Cuorso tipo la fuga di vapori radioattivi, di ricaduta di pioggia radiottiva, immissione tli acqua rathoattiva nel Po, una serie di incidenti che hanno condotto il pretore di Piacenza ad avrittre un'inchiesta e a paragonare tpresti incitlenti con quelli di Arrisborg in piccolo: questi incidenti, l'insienrezza che ne tleriva, il fatto che l'azirnda che la sta costruendo non ha aneora consegnato all'Enel la centrale i**nai**itenenuvin in jas tiono pussibile e cvetiliile la parola d'orrtine rielta sua chinsura. La centrale ha produtto per un periodo ad un rismo bas-sixsima, al 50/40% delle sue enpacità e nasce il sospetto che comunque per i fatti sopra citati non putrà mai produrre al 100% risultanda in fin dei conti una scelta di insedlamento completamente irrazionale.

Anche questo è uno dei motivi per attaceare la centrale.

In questo quadro le forze politiche (stituzionali si rono inserite con degli interessi chiaramente elettorali in presenza coiminique di un provesso di scollamento tra base e vertice dei partiti, tra un sentimento diffuso antinucleare e interessi di purtito. Il nostro obiettivo comunque con anesta munifestazione non è anello rli spostare gli equilibri a livello istituzionale, anche se di queste contraddizioni va tenuto conto per far pesure in esse la forza di movimento. A questa manifestazione humo già risposto parecchie situazio-ni a livello nazionale e il livello di organizzazione è uncora abbastanza scarso.

L'iniziativa è stata promossa dai comitati antinucleari della valle del po che sono 4 comitati provinciali in via di sviluppo tra la zona di Lodi Casalpusterlengo, la zona

prospicente alla centrale, la zona di Piacenza e i compagni dell'oltre po parese. Esiste un livello di untogeneltà pulitica tra tutte le forze promutriel di questa inizinliva?

Il riferimento alla campagin untinucleare è quello del convegno nazionale di Genova dove è stata elaborata un'analisi, dove sono confluiti diversi materiali di studio e di lavoro che definiscono i termini dell'impostazione dell'autonomia in

questa battaglia. Rispetto al modo di produzione e all'uso capitalistico dell'energia questo è il terreno su cui si motiva il rifiuto del piano uncleare come forma di aggressione al territorio, rli centralizzazione del comando sociale, di militurizzazione del verritorio, di intensificazione della sfruttamento a livello di fahhrira, di ristrutturazione nel settore, e le n'strutturazioni ehr vengona url settori collegati.

Le earatteristiehe del coordinamento antinucleare è quella di unpostare una battaglia che parta dal momento della pro-duzione dal momento operaio e probitario per allargarsi alle questioni politiche generali, all'impatto con lo stato e i pro-

Le prossime scadenze che si sono posti i compagni di questo coordinamento che su questo terreno si sta facendo le ossa sono in primo luogo stabilire un metodo di lavoro comune, di inchiesta politica sul territorio. La prima domanda è come mai a Montaldo di Castro-Nuova Siri ha visto una partecipazione di massa locale molto grossa, in parte anrhe Viadana mentre Caorso e attre situazioni del Nord, non hanno prodotto mobilitazione locale.

Bisogna indagare sul tipo di composizione di classe particolare di queste zone, il rapporta tra gli strati prolevari presenti e le fabbriche del cielo produttivo dell'Ansaldo, Breda, Marelli, etc.

Per vui che bene o male conoscete la compusizione di classe della zona come mai tum c'è stata mobilitazione di massa ctella pupulazione locate?

A montaido di Castro e Nuova Siri il rapporto tra popolazione Enti locali e partiti strutture istituzionali era un rapporto conflituale già in partenza lo scollamento istituzionale a Montaldo e Nuova Siri è a uno stadio unolto più avanzato per motivi storici e sociali. Da noi ha funziongro e funziona aucora molto bene sia a livello di fabbrira sia a livello di territorio un rapporto nou tli semplice coercizione una di consenso tra partiti sindacato e popolazione. Questo rapporto co-mincia ad avere delle crepe oggi. Si tratta di inserirsi dentro, di spaccare. Si tratta di inserirsi nel territorio nou solo come forma esterna ma rispettare la specificità delle composizioni tli classe e quinti un lavoro capillare, una rivalutazione dei comitati antimicienri ili territario che lavortuo su questi terni. Questu è un terre-no vergine che noi abbiamo conúnciato a sondare. Ci sono dri rompagni che pongono delle resistenze buttando le tematithe palitiche complessive sul territorlo senza medinziane; è un metoda di intervento politico che non ha mai funzionata nella nostra 2011a. Si tratta di vibaltare, di ripartire dal bas-

Quati sono le sendenze dei courdinamenti

per il penssinin inturn? Evitanto gli errori del localismo, compito th questi combati è di tenere anche il piuso con iniziative di carattere generale, Per questa estate si propane l'esperienza del campeggi antimichari. Se ne dovrebhe fare imo in Sardegna, imo a finperia, rlove c'e una miniera metà italiana e metà francese. Il problema sarà poi quella di legare l'inzediamento antinucleare al costo dell'insediamento stesso, il taglio sul reddito proletario e quindi la riproposizione dell'attacco all'Enel sulla questione delle bollette già , venuto fuori dal convegno di Genova da allora non più riprese. È su questo terreno che bisogna prendere l'iniziativa evitando il rischio della cumpagna sul nucleare ideologica con tutte le implicazioni ecologistiche di un moylmento non schierato sui bisogni praleta-

## IL MIO SCIOPERO DELL'IN-**TERROGATORIO**

Dunque non ho alcuna Intenzione di accedere ad un dibattito político con gil inquirenti sul terrorismo, sul movimento, sulla storia di Potere Operaio, sull'autonomia operala, sulle Brigate Rosse, su questa o quella tormazione combattente, su questa o quella esperienza di organizzazione e di lotta.

Nè intendo renderil edotti sui distinguo e le analogie, le attinità e divergenze, le incompatibilità e le scis-

Non ho intenzione di dire loro nessuna "verltà": né quella vora, né quella "pro domo mea", né quella che lo soggettivamente ritengo vera. Sono questioni che non li riguardano, che oltretutto non sarebbero mai In grado di cepire, nelle toro luci e ombre, ricchezza e miseria, nel carattere drammatico delle esperienze politiche condotte in questo grande "laboratorio sociale" che è stata l'Italia di questi ultimi dieci anni. Per loro niente è spiegabile senza ricorrere alla loro misera logica fondata sugli scatti di carriera, il quieto vivere, l'errampicata sociale - cose possono capire, loro, di questa grande, drammatica, anonima vicenda corale, collettiva in cui migliaia e migliaia di soggetti diversi hanno impegnato le proprie vite? Riescono tutt'al più a rappresentarsi lo scenario di una cospirazione, non certo il respiro di un vasto e composito movimento di sovversione sociala. I processi storici - giacchè il vedono con la lente del codice penale - ovvlamente gli stuggono.

Polché quella in cui viviamo è senza dubblo — anche una "società dello spettacolo", In cui tanto spazio ha la manipolazione, l'"intossicazione" dell'Intormazione ad opera dei "media" di regime, converrà che si rendano conto del tatto che questa è un'arma a doppio taglio". E dall'altra parte, è proprio sulla regola del "dritto e del rovescio" che può tondarsi ta speranza rivoluzionaria.

Così stando le cose, credo che sla venuto il momento di contrattac-care, di incalzarii, di "stargii alle co-

Probabilmente quando queste righe verranno divulgate, si avrà già ia certezza matematica — pari a quella che ho lo, a quella cho hanno tutti I compagni che hanno buona testa e buone orecchle — che le voci del tamosi "telefonisti" non sono quelle di Toni Negri e di Nicotri. Penso con divertita cattiveria a quando questa cosa dovranno ammetterla "coram populo", e mi dico che non bisognera essere induigenti, o timidi, o prudenti; bisognera inchiodare chi ha montato questa storia alla sua responsabilità di cialtrone, di

mentitore, di miserabile. Questo è

qualcosa che va oitre il puro e semplice "esercizio della propria tunzione" statuale (è dunque in sé nemica al processi di liberazione comunista, ad essi antagonistica). Oul c'è un "surplus" che va attribulto alle perso-ne, non semplicemente al ruolo "in genorate". Insomma, quando si dirà, e si dimostrerà, che il "re è nudo", non bisognerà rite/irsi solo ell'Istituto della monarchia, ma anche additare al disprezzo e al ridicolo gli individui, le persone tisiche che questa funziono incarnano in modo talmenle degradato.

Questa battaglia è possibile far le. Questo ci consente il regime sociale politico che la torza dell'analgonismo di classe he direttemente imposto o Indirettamente Indotto In questo paese. Questo ci consonte Il carattere lacerato, contraddotirio, segmentato in corporezioni, del blocco dominante.

Dunque, se questa battaglia è possiblle, per quanto mi riguarda non ho Intenzione né di rinviare, né di dele-gare ad altri, esclusivamente ad altri, questa sfida e questo scontro. Tanto vale cominciare subito. Intendo perció tar presente al miel inquisi tori che risponderò solo ed esclusivamente a contestazioni su fatti specitici. Non ho intenzione di accedere ad alcun dibattito - che risulterobbe tra l'aitro stucchevole e surrettizio - su argomenti di carattere teorico-politico o su "ricostruzioni storico-ideotogiche",

Questo mi è, tra l'altro, consentlto dal sistema giudiziario vigente In questo paese. C'è un diritto derivato da secoli di storia - e cioè di lotte di classe - che registra da un lato la volontà di dominio (e di pertezionamento del dominio) delle classi dominanti, ma dall'altra trova un limita nella forza contrapposta dell'anla-gonismo sociale. Bene, Intendo avvalermi di ogni spazio — interstiziale — mi si oftra.

i magistrati sono condannati, malgrado le loro stesse intenzioni, a rispettare — mediamente e a lungo andare - una "norma" nel suo complesso garantista, perché lo stato non ha né una Interna omogeneltà e compattezza, né un rapporto di forze nel confronti delle mille torme — evidenti elo sotterranee — dell'antago-nismo sociale, che gli consenta di abrogare questo gerantismo. So-spenderio, interromperio, contraddirlo In qualche punto e in qualche occasione si, abolirio certamente

Non starò plù a ripetere che la «democrazie è il migliore involucro

## COMUNICATO DI RADIO SHERWOOD DEL 1/5/79

per II dominio di classe» giudizio al quale (ml perdonino i pitteral della 'crisi dei marxismo") resto protondamente attaccato.

## ORA CON NOI VOGLIONO SPARARE ALTO ...

Ora con nol vogliono "sparare alto" per potere tenerol dentro a lungo. Senza prove. La manovra gludizlaria è chiara: mettersi in grado di sequestrardi per lungo tempo, senza dover esibire indizi consistenti o pro-

Il calcolo è presto latto, Per as sociazione sovversiva la "scadenza termine" è di 6 mest per la chiusura dell'Istruttoria, di un anno per il pro-cesso di primo grado. Per "costituzione di banda armata" i termini sono di un anno e duo anni. Per "insurrezione ermata", I termini sono, rispettivamente, due e quattro anni.

Ogni cosa però ha li suo dritto c il suo rovescio, e su questo si deve levorare. E qui, il rovescio non è soltanto II ridicolo, tanto maggiore quanto più eccessive, torsennate sono le eccuse, e l'Inevitabile nautraglo a cui questa operazione è desti-

Ma anche la crescita, la radica Ilzzazione. Il salto di maturità cho Il movimento complessivo può tare. E non solo - e non necessarlamente su un terreno di guerra; quanto su quell'intreccio scientifico di politica e di guerra che definisce l'''onda lunga" del passaggi rivoluzionari.

Chi vivrà, vedrà. Se ci terranno sequestrati più a lungo di quanio molti compagni si aspettino, sarà tanto peggio per loro.

Studiando e conoscendo un nuovo terreno di lotta usciremo più agguerriti; ogni mese di reclusione sarà perduto solo in parle per noi -"quadri" saranno in questo caso costretti a formarsi e a imparare, e nol evremo tempo di migliorere la nostra qualità.

E d'altra parte, come dice lo scrittore americano Dalton Trumbo «nessun uomo può dirsi completo se non he passato almeno qualche tempo nelle galere dei suo paese».

Cose che capitano di rado al passacarte come voi, signori magi-

Oreste Scalzene

P.S.: per l'compagni che mi vogliono scrivere il mio recapito è: Oreste Scalzone Carcere Giudizlario di Rebbibbia - Roma.

# RADIO BLACK OUT !!! La prima esperienza di una radio dell'Autonomia a Milano

## BREVE EDITORIALE!!!!

È un casino partire con una radio come la nostra in una situazione di scontro di classe come quella di guesti ultimi mesi.

È un casino perchè nelle nostre incasinatissime riunioni di progettaziono di questa radio evidenziamo sempre come momento caratterizzante della nostra esperienza la possibilità, partondo dal livello esistente di torza proletaria e di contropotere, di stimotare elementi di programma di creatività e di ricchezza dentro il movimento di clesse che contribuissero ad un ulteriore sviluppo della capacità proletaria di autoorganizzaziono, autodeterminazione, elaborazione di aspetti e pretigurazioni comuniste. Il tutto dentro lo esperienze date di torza, intelligenza, ricchezza, organizzazione dell'antagonismo di classe. Ebbeno no, nostro maigrado dobblamo occupard di repressione, di controttensiva dello stato, di compagni In galera: cl solleva Il fatto che ogni glorno lotte parziali, momenti di espressione di torza più o meno orgenizzata, voglia e rabbia proletaria si esprimono dandoci la sonsazione che questa lase politica è tultaltro che da dare per scontata per il movimento comunista.

Vogliamo tare una radio di movimento, abbiamo progettato una radio di movimento perché pensiamo che ci sla questa esigenza nella situazione politica milanese e perché le nostra volontà soggettiva marcia proprio in

Non vogliamo costruire una radio che si ponga il problema delle alloanze o del consenso inteso in senso tradizionale, nemmeno una redio che sla la cassa di risonanza indifterenziata di tutto ciò che avviene nel reale, ritiutiamo la logica del giornalismo professionale che tanto ha inquinato la sinistra vecchia e nuova. Quello che vorrommo tere è uno strumento volutamente settario, volutamante dissacrante, volutamente provocatorio o quindi necessariamente di anticipazione.

Vogliamo contribuire per come c1 è possibile aila creazione del compor-tamento, della lotta dello scontro di domani riuscendo per come ci sarà possibile a sintetizzare e reccogliere tutto ciò che oggi sul terreno complessivo dell'entagonismo si muove a livello metropolitano in termini spezzettati, disgregati, scollegati sconosciuti.

Pensiamo che la ristrutturazione produttiva e dollo stelo e le caratteristiche dello scontro di classe, abbiano determineto, negli ultimi anni, le nascita di un nuvo soggetto sociale, che per comportamenti, capacità di lotta, di organizzazione, di forza sta caretterizzando questi ultimi anni di scontro di classe e cercando con dit-

ficoltà ma con ricchezza la sua strada all'autodeterminazione politica. Ebbene è proprio a questo soggetto, l'operaio socleie, inteso come tutti noi, che noi ci rivolgiamo cercando di captre II suo Iniziale ma glà ricchissimo percorso storico, i suoi comportamenti, la sua capecità / possibilità di diventare la torza antagonistica di classe che distruggerà lo stato di cose esistenti.

La nostra radio si deve muovere e può muovorsi solo od unicamente all'Interno dell'Integrezione con tutto ciò che si muovo nei lorreno metropoliteno, la partecipazione spontanea di tutte le situazioni di territo --rio, di labbrica, di scuola, di gruppo grande o piccolo ed I compagni singoli è il motore di questo progetto di

Non stlemo partondo oggi, stiamo facendo delle trasmissini sperimentali, anche questo notiziarlo è sperimentale, anche questo editoriale è schematico e sperimentale; lentamente e sperlamo in brevissimo tempo di riuscire a riempire tutte le 24 ore, di contezionare un prodotto preciso politicamente, me soprettutto cho ricominci a Milano a discuitare e a tar discutere di politica quella vera. Ritorneremo con molta più semplicità e molto plù dettagliatamente su questi argomenti, oggi è la prime volta: emozione, contusione, giola, euforla, sgomento possono giustificare molto ma anche arricchire questi nostri primi passi.

MILANO: FM 98,500

# LA RIVOLUZIONE COMUNISTA NON SI ARRESTA!

## ROMA IN STATO D'ASSEDIO - L'ESERCITO IN FUNZIONI DI ORDINE PUBBLICO - DECINE DI COMUNISTI ARRESTATI

Non succede in una Repubblica bananiera del Sud America, ma in un moderno Stato democratico: nella 2º Repubblica Italiana, nata dal compromesso storico, fondata sulle leggi del Fondo Monetario Internazionale e dell'Europa del marco, retta dal sistema dei partiti.

E' più di un mese che i compagni catturati il 7 aprile sono sotto sequestro!

Sotto sequestro!

Da più di un mese l'autonomia operaia, l'intero movimento comunista e proletario sono sottoposti ad un attacco senza precedenti. Tutti gli aspetti dell'operazione, dai più evidenti ai più inconfessati, sono ormai chiari a tutti. Così come sono noti, l'assoluta gratuità, incongruenza, stupidità delle accuse, la fine di ogni regola della procedura penale, il fronte assolutamente compatto, servile e provocatorio di tutta la stampa di regime. NON DI UN'OPERAZIONE ELETTORALE SI TRATTA, ANCHE SE VIENE UTILIZZATA ELETTORALMENTE!

NON DI UNA PROVOCAZIONE DI BREVE PERIODO, MA DI UN SALTO DI QUALITÀ DECISIVO NELLA TECNICA DEL

DOMINIO !

Verificata l'impossibilità di disarticolare e dominare la sovversione sociale, che in forme diverse ma profonde permane e si moltiplica senza sosta dentro i nodi irrisolti del modo di produzione capitalistico nella sua fase matura, allo Stato non rimane che lavorare per una permanente anticipazione repressiva, che renda impossibile la tendenza, che nelle lotte si dispiega, ad una necessaria fase di unità, di ricomposizione, di attacco, di progetto comunista per il potere.

Su questo obiettivo, mai come ora il sistema dei partiti è stato così compatto; mai il livello istituzionale e le articolazioni repressive così omogenee. Solo apparentemente il livello istituzionale sembra lacero e diviso, così come il compromesso storico, sconfitto come formula di governo, si afferma come pratica permanente di dominio antiproletario. All'opposizione non torna nessuno!

ANCORA GRANDE È IL DISORDINE SOTTO IL CIELO

Ma se il sistema dei partiti si presenta compatto e ben determinato ad ostacolare in tutti i modi l'emergenza proletaria, è altrettanto vero che MAI COME OGGI È INCAPACE DI INTRATTENERE QUALUNOUE MEDIAZIONE SODDISFACENTE CON LA REALTÀ DELLE LOTTE, DEI BISOGNI DELL'INTERO LAVORO SOCIALE. Gli esempi sono infiniti. Se il piano Pandolfi è decisivo per il capitale, è altrettanto evidente l'impotenza a metterlo in atto. Le lotte degli ospedalieri, dei precari, di settori del pubblico impiego ne hanno rotto le compatibilità. Non resta allora che esaltare i pericoli per la democrazia, agitare lo spettro dell'instabilità istituzionale! Vero è però che la

stabilità istituzionale non vale da sola, quello che conta dal punto di vista capitalistico è la capacità di mediare, da parte delle istituzioni, la conflittualità sociale, la lotta proletaria. OUELLO CHE CONTA È LA STABILITÀ DEL MODO DI PRODUZIONE, LA CONTINUITÀ DELLO SFRUTTAMENTO, LA RIPRODUZIONE DEL PROFITTO MEDIO.

Ma questo non è possibile né in Italia, né negli altri paesi a capitalismo maturo. Non resta che un tentativo di restaurazione repressivo sul piano dei puri rapporti di forza, della strumentazione che si possiede. Così la fragilità del dominio sul piano nazionale cerca puntelli nella sovradeterminazione a livello europeo, con le elezioni europee. Così la crisi della moneta come segno importante di un rapporto di forza tra le classi trova i nuovi strumenti di aggiustamento con la moneta europea, così la lotta di classe in tutti i paesi viene demonizzata come complotto e contemporaneamente si apprestano gli strumenti polizieschi, militari, repressivi per attaccarla.

## BOICOTTIAMO LE ELEZIONI: ASTENSIONISMO I

Che senso ha il dibattito sulle elezioni della «nuova sinistra»? Poco importante è distinguere, anche se deve essere fatto, tra







chi vuole rappresentare l'opposizione di classe dentro un meccanismo istituzionale tutto teso a distruggerla, come fanno i compagni di DP, e coloro che vogliono spostare dentro le istituzioni le battaglie libertarie, che in tanto sopravvivono in quanto usate per la permanenza del dominio, mentre le libertà reali sono negate al movimento. Per non parlare della miseria del MLS e del PDUP.

Oueste elezioni hanno un altro senso: la ratifica, richiesta al popolo, del passaggio istituzionale, del rigido dominio del sistema dei partiti. Nel nome della democrazia borghese per

affossarne le garanzie!

LA BATTAGLIA ASTENSIONISTA DÀ UN SEGNO POSITIVO ALLA NOSTRA LOTTA E A OUELLA DEL MOVIMENTO CONTRO IL LIVELLO ISTITUZIONALE, CONTRO IL SISTEMA DEI PARTITI.

Dall'urna elettorale esce sempre il potere del nemico, comunque articolato; è solo nella lotta, nell'organizzazione del movimento che si devono buttare tutte le nostre energie.



"Il costo della vita crosce, è voco, ma i 20 terroristi ferocissimi che abbiamo catturato ma settimana fa vi dimostrano che siamo ancora in grado di governare per altri 20 anni! Votate con coscienza!»

# PER IL PROGRAMMA PROLETARIO, PER IL PROGETTO COMUNISTA

La sovversione dell'operaio sociale, il progetto di potere che può crescere dalla sua radicale avversione al micidiale sistema di dominio del capitalismo maturo sono profondamente radicati dentro le contraddizioni dello sfruttamento che inevitabil, mente riproduce la forza, il desiderio e il progetto di potere. Lo diciamo ancor oggi e non è trionfalismo imbecille, perché siamo coscienti della gravità del colpo inferto dallo Stato all'organizzazione dell'autonomia di classe.

Ma siamo convinti che le contraddizioni del processo produttivo permangono profonde, come siamo convinti che solo un progetto politico che si basi sulla trasformazione da parte del proletariato dei rapporti di produzione e di potere permetta

uno sbocco rivoluzionario alla guerra fra le classi.

RESPINGIAMO ANCHE OGGI OUINDI LE PROPOSTE CHE RIDUCONO LA LOTTA DI CLASSE AL TERRORE ANTIISTITU-ZIONALE, COME CI BATTEREMO CONTRO LA SPINTA ALLA CLANDESTINIZZAZIONE DEL MOVIMENTO INDOTTA DALLA REPRESSIONE. È LA SCELTA DELLA DELEGA E DELLA PAURA!

Certo non possiamo pensare di proseguire il progetto con continuità e gradualismo, come se nulla fosse stato.

A un salto di qualità dell'attacco dello Stato, deve corrispondere un salto di qualità nella capacità di condurre le lotte. PRIMA FRA TUTTE LA NECESSITÀ DI UN SERRATO CONFRONTO TRA LE FORZE DELL'AUTONOMIA PER NUOVI LIVELLI DI INIZIATIVA OMOGENEA SUL PIANO NAZIONALE. Non vi deve essere interruzione sul piano del programma, ne una rinuncia a unificare il terreno dei bisogni con il progetto rivoluzionario, al radicamento dell'organizzazione fra i proletari.

A partire da qui continuiamo la nostra battaglia per la difesa dei compagni in galera. Un ruolo importante assumono i Comitati « 7 aprile », come strumentazione comunista alla campagna che anche sul terreno della difesa e della propaganda

bisogna condurre.

Ma ancor più importante è la permanenza e l'identità del programma, del progetto delle forze dell'autonomia organizzata. Da questo punto di vista tutti i terreni della lotta vanno sviluppati all'interno delle necessità che il programma comunista richiede. RICONOUISTARE LA PIAZZA, RIPRENDERE L'INIZIATIVA DI PROPAGANDA, MA ANCOR PIÙ ORGANIZZARE LOTTE SUL TERRENO DEL PROGRAMMA PROLETARIO. I prossimi mesi saranno fertile terreno alla ripresa delle lotte sociali e di fabbrica sui bisogni. I contratti si chiudono lasciando la condizione degli operai invariata (e non sono gli scatti di contingenza a risolvere il problema del reddito), il nuovo governo dovrà inaugurarsi con una stangata tariffaria, l'inflazione riprenderà a galoppare, la questione energetica e il programma nucleare acquisteranno ulteriore centralità nei piani di dominio del capitale.

Su questi terreni misureremo quanto la sovversione sociale si possa arrestare come « associazione sovversiva »! Oui i nostri compiti potranno esercitarsi interamente e correttamente

all'interno della dialettica della guerra fra le classi.

INFINITE SONO LE POSSIBILITÀ DELL'OFFENSIVA COMUNISTA, DELLA ROTTURA DELLA LEGALITÀ DELLO SFRUTTAMENTO, DELL'AFFERMAZIONE DEL CONTROPOTERE PROLETARIO.

Maggio 1979

# LIBERTÀ PER TUTTI I COMUNISTI IN CARCERE

# VENETO: Radio Sherwood — VENETO: Radio Sherwood — VENETO: Radio Sherwood





## Dedicato a G. Bocca

La risposta di G. Bocca a Deleuze (Repubblica del 11.5) lascla un senso di disaglo e di amarezza. Disaglo per lo scadimento di livello, evidente per chi segue da anni il principe dei giornalismo italiano; amarezza per il desolante spellacolo di un uomo non stupido, non incolto, che sotto la pressione del regime militare na-scente sotio i suoi occhi finge di non vedere, sceneggio una "neutralità al di sopra delle parli" e si sforza di cozz , struirsi alibi morali. Spetlacolo non nuovo per l'Italia - basta ricordare il cammino di lante "penne d'oro" del giornalismo degli anni '19/25 - ma sempre amaro. La svendita di un'in-telligenza e di un'integrità professio-nale non è mai un lenomeno che rallegri lo spirito.

Vediamo dunque il Bocca "super partes". L'accusa che egli rivolge a Deleuze è di aver visto solo "mezza verità": a cloè solo le colpo dello Sla-to; mentre ha ignoralo le colpa "dell'altra parte". Sulla "mezza verità" denunciala da Delauze si dice d'eccordo. E qui comincia subito a barare, quando elenca queste sup-poste colpe. Che sarebbero: 1° di condurre l'inchiesta sugil au-

tonomi "in un modo che non va" 2° di esercilare "prevancazioni e in giustizie" contro il garantismo; · di aver creato une società imperfetta, deludente, amara.

Eh no, Bocce, questo è il punio. Tu sal molto bene, per everlo accannalo in decine di articoli, che la colpa dello Stato italiano sono ben più protonda sosianziali e antiche! Le radici della violenza, cvidenti e colossali, sono proprio là. Quando i margini di profitto diminuiscono, il capitale procede a una ristrutturaziona per riportare il protitto ai livelli di prima. Lo fa senza andare per il soltile, ed è succasso in lutti i paesi dei mondo in maniere sostanzialmente analoghe: taglio della spesa pubblica, in-tiazione, intensificezione dello struilamento, espuisione di addelli dai processo produttivo, oggi anche semina il lavoro nero nel territorio. Tutto questo crea disperazione sociale: poverià, disoccupazione, emarginazione, mancanza di prospettive individuali a generali. Qui, nel programma spleiato di un capitale messo alle strette, ste la violenza; e quindi anche la violenza indolla di masse proletarie che in simili circostanze vedono un'unica prospettiva: la ribellione, in prospettiva la rivoluzione.

Queste cose le sai molto bene. Solo, non le vuoi più dire perchè è pericoloso, non conviene. Oggi è molto plu opportuno · per il posto, per la carriera, per la femiglia - fare il finto ionio, scandalizzarsi per un professore bastonato, salvarsi la coscienza addebitando allo Stato qualche colpe secondaria (cos) ci si conferma anche la fama di "giornalisti democratici"). Fingi pertino di scandalizzarli perché N. Balestrini accusa lo Sialo IIalfano di essere el limiti del nazzismo; "mente e stravolge" affermi. Qui, spiace dirio, cominci a far schifo. Chi mente? Chi stravolge? N.B. che descrive le condizioni reall di una nolavole letta dal prolelarialo italiano, o lu che per desolanta opportunismo chiudi gli occhi e laci come le famose scimmlette o come gli onesti borghesi tedeschi durante il nazismo? Possibile che lu non li accorga di quello che sta accadendo giorno par giorno in Italia? Delle retate di massa, delle picchiature sistematiche, del divieto di manifestazione, della

cillà militarizzate, delle mostruose montature poliziesche gludiziarie, dell'arroganza scatenala di un'apparalo repressivo degno dei momenii più neri della storia europea? Possiblie che ti siano stuggiti i due episodi emblematici, accaduli il 4 maggio di due suicidi brucia li vivi? Permettici di esporteli brevemente. A Sondrio un ventenne si uccida biuciandosi con il cherosene; le pudiche cronache dicono che "soffriva di frequenti crisi depressive"; molli giornali, tra cui Repubblica, tacciono del lutto; ma altri si lasciano sfuggire, certo per disallenzione, un piccolo particolare: Il giovane si trovava "in stato di grave denutrizione, ai limiti dei collasso". Secondo caso: a Torino un disoccupato, che da quattro giorni bivaccava in lenda davanti ai Municipio, si rovescia addosso una ta-nica di benzina e si dà fuoco sotto gli occhi della moglie a dei due figli; oltre che disoccupatop era sfrallato e In qualtro giorni non vi era stalo un cane che gli porgesse aluto. Dunque: morti sulcidi per lame e per mancanze di un telto sopra la testa. Ricordi i tempi di Jan Palach? Per quel giovane cèco, brucialosi vivo per protesta contro la repressione politica, voi penne d'oro tacaste scorrere fiumi d'inchiostro per giorni e settimane. E oggi per Angelo Qnelo e per Gualile-ro Pontiggia, assassinati dallo Sieto del capitale? Niente: Iratiletti anonimi nelle pagine interne, non una sillaba da parte dalle penne d'oro, in luit'alire faccende attacendate. Cerlo, se fosse successo in Brasile o in Russie qualche buon articolo l'avreste fatto. Ma è successo in Italia, perciò: silenzio: è troppo pericoloso dire che esiste oggi nelle nostre socialà una carica di violanza feroce esercilala dal capitele contro il pro-lelarialo. Scalfari e Pecchtoli vi ac-cuserebbero immediatamente di essera lautori della violenza e mageri sostenitori delle B.R. Meglio tenersi al sicuro e tuonare contro i visionari di P.Q. e di autonomia. Tonifice la

Ma passiamo alla 2ª parte dell'arti-colo, quella che elenca gli errori dell'altra parte (i visionari eppunio) ignorati da Delauze. Eccoli:

La controlnformazione è spesso penoso esercizio critico o stogo per-

2º Nanni Baiestrini mente e strevol-

ge. 3° Le Idee di T. Negri e compagni sono mediocrissime e per niente imporlenti, intonate a comballentismo e

4° La società da loro ipotizzata non c'è e se c'è è la Cambogia (dittatura di una minoranza visionaria).

5º Padova è afflifta dallo squadri-

Sul primi quattro punti, niente da dire. Ognuno è libero di giudicare gli scritti degli eltri secondo il proprio metro culturale. Se Bocca giudica gli scrilli di Negri mediocrissimi e di nessuna importanza, buon per lui: fornisce un criterio illuminante sulla propria personale cultura.

Ma il fatto grave è il salto logico fra questi quattro punti - valutazioni critiche letterarie - e l'ultimo: lo 'squadrismo'' a Padova. C'è da dire innanzi tulto che edoltando questo termine Bocca compie una precisa scelta politica: aderisce alle tesi di Pecchioli, Zangheri, Trombadori, Amendola, Si rifiuta di rendersi conto che a Padova si realizza un'egemonia politica del movimento comunista organizzato sul territorio; e che i partiti istituzionali sono scomparst da università, scuole, quarileri, non perché siano stati estromessi con la lorza, ma perché si sono essi stessi isolati e autoesclusi dalle lotte protetarie reali, in una provincia dove i problemi di sopravvivenza dal prolatariato sono particolarmente drammalici. Ma passiamo sopra a tutto questo. Ammelliamo per assurdo che Bocca abbia ragione, che a Padova esiste veramente un coacervo (come direbbe Calogaro) di violenza sociale. Anche in questo caso, il collegamento creato dal Bocca (scritti di Negri - violenza sociate) non regge sul piano della pura logica. Se Negri, Balestrini e compagni sono visionari e mentitori; se i loro scritti non hanno alcun valore, allora non si capisce come mal tall nullità abbiano potuto produrra etletti sociali così illevanti. Certo, di visionari e mentitori è pleno il mondo, non nascono solo in Italia. Nascono, per esemplo, anche In Austria, e anche tà à presumibile che si diano da tare a scrivere e predicare. Eppure non se ne sente parlare, nessuno li incarcera e la società austriaca doime sonni tranquilli: lo universilà tunzionano, gli operal so-no in gran parle "lulli casa e i professori prosperano, governi durano decenni... Saranno

mai gli studenti di Padova deboli di mente per costituzione conganita? Piaglabili e manovrabili da qualunque visionario? Sarà mai apparso a Padova il bacillo del plagio collettivo? Caro Giorgio Pennadoro, se queste cose fingi di non capirle, carcheremo di spiegartele nol, come si ta con gli scolari riottosi. La differenza sta nel manico: In Austria it capitale gode di margini notevoli, il prolitto a ottimo livello è assicurato, non ha bisogno per ora di procedere a ristrutlurazioni selvagge, riesce a fornire al proletariato un discreto livello di vita e di sicurezza sociale. Pertanto le contraddizioni tra le classi sono altenuala, cioroformizzate. Se qualche 'visionario" c'è, i suoi scritti cadono nal vuolo.

in Italia è leggermente diverso, come lu sai, o dovresii sapere. Dunque le causa prima della "violenza" è per l'appunto socio economica. Ti dia mo un semplice consiglio che puol passare parl parl e chi ti pega: risolvete lutil i problemi sociali, elimina ta lo stuttamento brutale, fornile ser vizi tunzionanti, eliminate la disoc cupazione, aprite università parfettamente efficienti a tutti, abolite il segreto bancario, requisite le case e di-stribultele, fornile un salario sociale minimo garantilo a tutti i proletari "dalla culla alla tomba" (come diceva Nenni) e vedrete scomparire d'incanto la violenza; e vedrete cho i visionari cadranno nei ridicolo.

Ma finchè non riuscile a fare tullo questo, smelletela di dire stronzale. Attribuire le cause della violenza agli scrilli di T. Negri è come altribuire al barometro la responsabilità del cicione. Negri e compagni non hanno falto cha siudiare, analizzare e descrivere una situazione di falto. Mailerii in galera per questo, attribuire loro la creazione della violenza à solo indice in ta di dispera la disonestà intellettuale; in loro di rabbiosa impotenza. Nell'impossibilità di risolvere in maniera decente gli immani problemi sociali indolli dalla propria ristrutturezione, il capitale si limita e eliminare tisicemente chi il denuncia e li descrive. Andando avanti di qua sto passo, vi troverete nella necessilà di incarcerare Acquavive e tutti i sociologi italieni; la premesse sono gla poste.

Rollo il lermometro, la febbre cesserà. Ma endiamo bocca: può il servillsmo glungero el punto di condividere simili speranze intantili?

# Comunicato del I Maggio '79

Compagni,

Gil Interrogatori, iniziali leri, del compagni accusati di associazione sovversiva nell'inchiesta partita il 7 aprile hanno segnalu un salto di qualità, nella folle strategia condotta dalla Procura della repubhliea di PD, impersonata dal PM Calogero, strategia che mira a mettere luori legge e criminallizzare tout-court quell'area del mayimento che in questi anni ha espresso mobilitazioni permanenti su lotte autonume e antagoniste rispetto al patto sociale e alia logica del sacrifici. L'iniziativa di constatare a questi compagni anche l'accusa di costituzione e partecipazione a banda armata (art. 306) In quanto appartenenti all'area dell'autonomia organizzata, è partita da Calogero e vuole avere un dupplice effetlo.

- Da una parte rendere Impraticabile la richlesta del collegio di difesa di accordare la libertà provvisoria a questi compaeni (l'accusa infatti di banda armata, per la legge reale, non la prevede) e allungare indefinitamente i tempi della loro carce-

dall'altra la possibilità per la procura di alfargare l'inchiesta (e quindi gli ordini di cattura e le comunicazioni giudiziarie) a tutto il movimento che negli ultimi 5 anni è cresciuto ed ha rappresentato l'insubordinazione operaia e proletaria al sistema dei partifi.

Compagni,

A questo punto il movimento comunista sl.deve dare delle preelse Indicazioni; la massificazione del terrore strategleamente portata avanti dagli organi repressivi di stato vuole spingere all'autoclandestinizzazione del movimento! È necessario, oggi più che mal esaltare la linea di massa, raccogliere la forza e la mobilitazione per scendere in piazza, dare nuova vitali-

tà a quelle lotte che nell'ultimu periodo hannu visto nell'occupaziune delle case

sfitte, dei centri sociali come luoga; di aggregazione per i proletari dei quartieri delle lacoltà cume centri dell'elaborazione politica per Il movimento i loro momenti fondamentali.

gua terroristica di stato contro tutto il movimento, che si muovono su tullo il territurio nazionale infessento ai dauni del compagni trame fitte di laisità e di fatti inventati che pui hanno filtrate all'opinione pubblica attraverso la stampa di regime.

Compagni,

La procura ha latto questo nuovo passo senza produrre (ancora!) nemmeno l'ombra di una prova! A questo punto li progetto è chiaro: Calogero vuole impedire che, nel momento in cul l'inchiesta "romana" dovesse cadere per assoluta mancanza di priive londate, tutta l'inchlesta, da lui Inizlata ancora 2 anni fa con gli arresti dei 21 marzo finisca nuovamente în una bolla di sapone; l'accusa di associazione per dellaquere elevata nel confronti delle strutture di massa nel 77, e il conseguente tentativo di criminalizzazione, non avevano retto la prova del fatti; ora Calogero rilancia sul piatto una posta Infinitamente più alta: la messa fuori legge di tutto il movimento comunista e delle sua avanguardie che în questi anni hannu pubbliramente, all'interno delle università e del territorio, funziamata da elementi trainanti delle lotte e dell'organizzazione proletaria.

Compagni!

Calogero non ha nessuna ombra di prova per sostenere queste necuse, cuine non ne aveva il 21 Marzo! Ciò che sostanzia l'accusa è un assunto politico, un ipotesl a priori che Calogero pervicacemente porta avanti da anni, spalleggiato da tutto il sistema dei partiti, e cioè che l'utonomia operata sia un'organizzazione militarmente predisposta a sovvertire lo stato.

Non è il movimento clandestino, ma questi gludiel che, sul filo della stessa legalità borghese, stanno gestendo una campa-

II parlito revisionista stà svolgendo un ruolo fondamentale la questa campagna di criminalizzazione: ricordiamoci degli articoli dell'Unità che in questi giorni, hanno insistito continuamente sulla necessità di non fare cadere l'inchiesta, di colpire a tutti i costi l'utonomia operais come "vero nemico della democrazia", anche nel easo non lossero trovali i legami con le BR e via Fani. Sono significativi di questa linea anche nel comizio di organizzato dalla FGG1 sull'autonomia operala, il PCI fa del terrorismo il cavallo di hattaglia della sua campagna eletto-

Il suicidio político di questa ex organizzazione di classe è solo questione di tempo e le elezioni del 3 giugno ne saranni un primo sintomo.

Compagni! L'AUTONOMIA OPE-RAIA NON SI FARA METTERE FUO-TI LEGGE! È GIUNTO II, MOMENTO PER TUTTI, ANCHE PER COLORO CHE SI AUTODEFINISCONO "SIN-CERI DEMOCRATICE DI PRENDE-RE POSIZIONE DI FRONTE A QUE-STI FATTI! LIBERTA PER I COMU-NISTI:

# - VENETO: Radio Sherwood - VENETO: Radio Sherwood - VENETO: Radio Sherwood





# Appello dei lavoratori di Radio Sherwood

i compagni, lavoratori, proletari, o perai, donne che in questo duro perlodo stanno dando Il loro massimo contributo per garantire l'etticace funzionamento di Radio Sherwood, al tine di contribuire al meglio alla campagna di liberazione dei comuni-sti arrestati dopo il 7 aprile, ESPRI-MONO UNA GRANDE PROCCUPA-ZIONE per la nuova svolla che il P.M. Calogero ha dalo alla SUA inchiesta, svolta tortemente caratterizzata dai convincimenti troppo personali che clamorosamento (uorlescono dalla "obiellività" richiesta alla magistra.

1) Alla tine degli intorrogalori, del 30 aprile del 79, del compagni Tramonto M. e Benvegnů P., è emerso un dato nuovo: Il pubblico accusatore dott. P. Catogero ha chiesto al G.I. Patom barini la contestazione dell'art. 306 del C.P.P. agti imputati. Come tulli ormai sanno questo articolo viene contestato agil organizzatori (o ai partecipanti) di banda armata.

Denunciamo a tutta l'opinione pubblica questo incredibile salto di qualità imposto dalla tredda logica del dott. Calogero: con questa nuova, ma già da tempo predisposta, incriminazione viene a cadere automaticamente la possibilità da parte degli avvocati delta difesa di chiodere l'immediata SCARCERAZIONE di TUTTI gli imputati per totale mancanza di

Pur continuando a non confestare tatti, luoghi, date precisi relativi al REATI, pur non avendo nuovi ele-menti (che d'altronde non esistono), vione sancita già nei fatti in prima condanna: una tunga carceraziona preventiva.

2) SI dà Inizio nella pratica ad una "nuova procedura penale" che travalica i limiti e le competenzo tradizionall det diritto, pone una pletra miliare nella costruzione di "magistrati speciali": la prospettiva è quella di

annientare con il "riaddaltamento dogli strumenti legali" un intero ceto politico. La nostra vatutazione si basa sui tatti: dopo essersi preventiva-to di incarcerare PREVENTIVAMEN-TE quelli che Lui ritiene essero capi teorici (sulla base di assurdo litazioni che chiunque abbia una testa politica sulle spalle, riconosce talse spoculazioni), ha sancito la massa tuorilegge, come banda armata, dell'autonomia operala organizzata.

La storia di 10 anni di lotta è stata dettnitivamente criminalizzata, sulla base di un tilo conduttore perverso come la mente dol dot. Calogero: "Tu eri dirigente di P.O. nel '73, di conseguenza sel stato anche nel vertici dei C.P.P. (a tutt'oggi organismo pubblico e di massa, fino a prova contraria), e non puoi essere che uno del dirigenti del gruppi armati clandestini che oggi sono riuniti in un'unica sigla: "Autonomia operata organizzata'

3) L'inchiesta si basa sir una presunta continuità soggettiva tra le analisi teoriche politiche dei primi anni '70 sulla crisi capitalistica, I suoi sviluppi dai punto di visia dello classi e l'altuale stabilizzazione della pralica del contropotere di massa o della lotta armata da parte di strali non marginali di classo.

Qui emerge chiaramento un grave meccanismo di retroattività nel sen-so che: supposta l'esistenza di un realo, oggi siglata in maniera particolare, peraltro non provato ne pro-vabile, si addebita agli imputati la volontà di costruire questo reato da 10 anni prima, quando ne reato né sigla esistevano, e si amplia l'operazione appuntandola con lo sforzo Intellettuale/demonziale di vedere continultà strutturate in lutte le forme organizzative che il movimento comunista si è dato dat 70 a oggi.

In questa ricostruzione a posteriori, da oggi al '70, non sono più le brigate Rosse destinatarie uniche di questa impulazione, ma sono i Comitati di Lotta, i grup*p*i sociali, i Comitati d'agitazione che vengono indicati come sovvertitori "dell'ordine dello

Stato".
4) Not crediamo che la portata dell'Inchiesta sia così vasta da poter ipolizzato la volonta politica del doti. Calogero di mettore fuoritegge la loita di classe.

Le tappe sone tutte ricostruite, sapplamo che Calogero ha già programmato le articolazioni tuture dell'inchiesta. Con le nuove imputazioni di banda armata, non come BR, ma come A.O.O., sono glà state preparate le contromosse per il momento in cul cadrà la montatura costruita a Ro ma: cos) sapplamo per certo che esiste la precisa intenzione di rispolverare dagli archivi della Procura Genorale di Verrezia la vecchia irrchiesta del '77, per Associazione a delinquere, contro circa 60 compagni accusa esplicitamente di aver fatto parte dei Coltettivi Politici padovani e di una intinità di strutture di baso.

Le prove che tutte queste sono pure o semplici tarneticazioni, sono pre-senti nelle menti e negli archivi di ognuno: i volantini, gli interventi politici, i giornali, sono patrimonio pubbli-

Questo magistrato, che a questo punto non esitiamo a detintre tolle ma lucido, lucido ma follo, sta conducendo un'operaziono terroristica che non può essere accellata: se la sua è l'aspirazione di essere sempre Il primo della classe, so crede di costruirsi una credibilità di paladino delle Istituzioni non creda di potorio tare sulta pelte del proletari, det mo-vimento di CLASSE, delle uniche voci dell'opposizione al sistema dei

Chlediamo che tutti si pronuncino, cho ognuno si assuma la PUBBLICA responsabiiltà di schierarsi a favore o contro questa incredibile operazio-

Ct impegnamo perció a gestire da oggi un contronto e un dibattito aperto, sicuri di trovare una vasta so-Ildarletà di tronte a questa operazione che il dott. Calogero conduce sul tito della legalità fiducioso dell'impunità che gli deriva dal suo Incari-

"Radio Sherwood"

## Un tentato suicidio di Stato

Abbiamo appreso del lentativo di "suicidio" del compagno Lorenzo Bortoli, sequestrato nel carcere di Vicenza.

in merito a questo fatto abbiemo poche cose ma chiare da dire.

 Riteniamo lo stato e le sue articolazioni repressive responsabili fino In tondo della situazione di Lorenzo. Thiena le squadre speciali dello Stato hanno sperimentato la totale militerizzaziona di un territorio. Centinala di perquisizioni, retate in massa, intimidazioni continue contro i compagni, interrogatori nel peggior stile sud americano, il tutto giocan-do sullo shock che la tragica morte di tre compagni conosciuti e rispettati aveva detarminato in tutti.

 Più specilicatemente riteniamo responsabili della salute e della vita di questo e degli altri compagni, i se-condini, i direttori det carceri e il pm Rende.

Questi personaggi dovranno rispondere di Ironte a tutto Il movimento comunista del loro comportamento. Sappiamo bene quali vessazioni psicologiche possano essere messe in atto in carcere, contro una persona come Lorenzo provata le lacerata all'inverosimile dalla morte delle sua compegne Meria Antonietta Berna, allo scopo di fargli fare magari un nome. Tutto ciò è ignobile e miserabile, ma nulla ormai ci stupisce date la volontà di distruzione che armeni oggi le torze repressive dello stato. 3 - VOGLIAMO LORENZO LIBERO E NELLE MIGLIORI CONDIZIONI DI

SALUTE.

Tutto il movimento è in questo momento vicino alla disperazione di Lorenzo, il suo doloro, la sua disperazione sono stampati in modo indelebile nella coscienza di ogni comunista. Dobbiamo far arrivare a Lorenzo in modo tangibile la rabbia e la vo-lontà di vivere e di lottaro per una società diversa, che enima anche in momenti così difficili centinala di migliala di compagni. Invitiamo tutti i compagni di tutte le

situazioni a inviare telegrammi e car🚤 toline che possano alutare Lorenzo In quesil momenti drammatici della sua vita.

Scrivere a LORENZO BORTOLI - Carcere circondariale San Biagio · VI-,

# Si criminalizza il movimento

Apprediamo dagli organi di stampa dell'ennesimo tentativo di criminalizzazione di una struttura pubblica e di massa del movimento.

Questa volta ad essere preso di mira è il comitato interistituto, organismo politico degli studenti medi, punto di riferiemento di larghe fasce di giovani proletari fin dal ionatano '71

La procedura ricalca ormai il canovaccio dettato nella montatura di regime scattata il 7 aprile di quest'anno contro i comunisti dell'Autono-mia Operaia. Si inizia con una gros-sa campagna di stampa sui quotidiani tocali (Gazettino, Mettino ecc) e nazionali (la Republica) in cui si invoca l'intervento della megistratura e della polizia e soprattutto si mistifi-ca e si SNATURA il questionario sulla selezione di classe nelle scuole, iniziativa che è patrimonio storico del movimento dei medi, che si è svolta praticamente ogni anno, di-vente una "lista di proscrizione" e già si ipotizzano collegamenti con 'attentati ai prolessori'

A chi volutamente vuole costruire questo collegemento noi rispondiamo che a pag. 3 del questionerio a chiare lettare emerge il reale e dichiarato scopo dell'iniziativa e cioè: "I risultatio poi verranno resi pubblici con manifestili!'

Ci pare lampante che il terreno scel-to è quello dell'isolamento sul piano politico ideologico del protessori che ostinatamente si pongono ai di sopra e al di tuori dei bisogni e dei problemi reali degli studenti proleta-

Porre una serie di domande politiche non significa indicare, giocoforza, questi tiguri all'attenzione delle varie strutture di contropotere territoriale, a meno cha non vediamo tutti con l'occhio ristretto e criminale del sindacato e del PCI.

Purtroppo ormal non c'è più bisogno che niente sia dimostreto: tutto è buono per colpire il lavoro politicodel compagni del movemento e il ministro Spadolini già spedisce tela-gremmi di solidarietà el progressori, amulando il grave intervento nell'inchiesta Gallucci - Calogero del presidente Pertini. Un altro mostro è già stato costruito per allargare le repressione e gretificare i sogni d'ordina di reazionari e "benpensanti".

Naturalmente non è mai stata sollevata alcuna obiezione ne tantomeno invocato l'intervento della magistratura, quando ad esempio, li PCI a Torino ha distribulto decine di migliala di questionari che otfendono l'intelligenze della popolazione. ta al terrorismo" c'entravano ben po 🖚 co e invece erano totalmente antiproletari in quanto invitando alla prescrizione di massa mettono in situazioni a dir poco imabarazzanti (da ergastolo!!) chiunque non sia in linea con la subalternità revisionista al re-

gime democristiano. Il provveditore dr. Corbi e i veri presi-di, nonchè P.C.I. e CGL scuola si danno da oggi un gran da tare a costruirsi la patente di martiri della democrazia nella scuola quando durante tutto l'anno hanno negeto, intimidito, represso su tutte le richieste del movimento del medi; dal seminari autogestiti, ai trasporti e servizi

sociali a prezzo politico.

Il provveditore, i presidi, i professori, la forze politiche che torti del clima dai terrorismo sociale scatenato dall'inchiesta Gallucci - Celogero vogliono criminalizzare enche questo settore del movimento abbiamo il coreggio di ammettere che si vuola togliere spazio politico all'unica opposizione di classe e di massa nelle scuole medie e si assumono su questo la responsabilità.

## OGNI GIORNO **UNA NUOVA PROVOCAZIONE**

COMPAGNI,

Compagni, ancora non basta; ci hanno messo 27 compagni in galera, costretto 12 compagni alla latitanza, ci hanno assassinato 3 compagni carlssimi, ci hanno vietato le piazze, ogni luogo pubblico dove il nostro dolore, la nestra votonià e capacità di travolgeril con la realtà delle nostre lotte gli ribaltasse contro le loro iniziative criminali.

A questo i padreni oggi, al compromesso DC PCI non basta, e sublio di riteniano: il compagno Lorenzo Bortoll ha lentato It sulcidio in

Fortunatamente questo ennesimo omicidio di siato è siato fermato in tempo e il compagno è salvo. Noi rivendichiamo tino In tondo la ricerca assurda della morte del nostro compagno come diretta conseguenza della volontà criminale di questo stato. Lutto leso nella ricerca quotidiana di approtondire con tutti i mezzi, e specialmente quelli in uso ira gli assassini, l'attacco complessivo all'Autonomia di classe.

Ancora una volta ricordiamo a magistrati, politici, personale dirigente dei carceri, poliziolli e secondini di stare bene altenti a non toc-

care un nostro compagno, a non tirare di plù la corda della nostra Infinila pazienza perché Il proletariato ha una memoria prodigiosa e...

Tulti si devono schierare oggi in dilesa di questi nostri compagni comunisti. Nessuno fra loro, sia chiaro, va lasciato in mano all'ottusa cecilà di questi carcerieri pena la ghet-tizzazione per tutti, nel grande gulag sociale che regime OC-PCI con approssimatt e veloci tentativi sta costruendo.

Ognuno si è assunto le proprie responsabilità di fronte a questo rinnovato tenlativo dello stato di tar precipitare questa inchiesta nella Tragedia II PM Rende ha la mano pesante termiamogliela costruendo la massima solidarielà militante attorno a Lorenzo attorno al compagni che a tuttoggi sono sottoposti ad una procedura di inchiesta Ignobile e vigliacca. inviliamo inoltre il profetariato detenuto a

stringersi attivamente attorno alla ligura di questo compagno, a dargli solidarietà langi-bile, a esprimere unità di intenti con i compagni che fuori nel sociale lottano insieme a to ro. Invitiamo i comunisti prigionieri a prendersi cura del compagno Lorenzo un compa quo caro al movimento reale di lotta.

Organizziamo sul terreno della militanza comunista le iniziative più varle ed articolale possibile per riavere Lorenzo e lutti i compagni sequestrali con nol; riportiamo puntual mente la loro capacillà di continuare la lotta anche in carcere, ta loro continuità nel rappresentarsi sempre come avanguardie comu-niste, in tutle le situazioni di letta sociale che ogni glorno contattiamo e organizziamo; dentro a tutti i momenti le esperienze che espri mone antagonismo verso questo governo DC-PCI, verso questo stato del padroni.

> TUTTO IL MOVIMENTO COMUNISTA VENETO

# LA VIOLENZA DELLA RISTRUTTURAZIONE Note e appunti per processare piccismo e sindacalismo

Nel '77, quendo caccia Lama, il movimento comincia il suo processo al picismo e al sindacalismo. Le "organizzazioni ufficiali" del movimento operaio non danno segno di voler capire che la dura provocazione è ancora comunque una contusa ricerca di dielogo. Si tratta delle denuncia dal rilormismo in quanto copartura ideologica della ristrutturazione e strategia dell'indifferenza rispetto a quella coscienza delle condizioni meteriali che si esprime nei bisogni prolatari, il seguito lo conosciamo: partilo "comunista" e sindacato di "classe" reagiscono passando dall'abituale miopia all'assoluta cecità. Nal corso di questi due anni, le espressioni di autonomia di classe rispetto alle organizzazioni istituzionall si moltipilcano incredibilmente: nell'industria, negli ospedali, nei tresportl, nal pubblico implego il dissenso a la polemica si trasformano in autorganizzazione. L'autorganizzazione della lotta di classe non altravarsa solo i rapporti di produzione, ma si estende anche alla sfera della riproduzione: a livello territoriale a metropolliano si risconfre incescanta confiltualità e rigidità che spinge verso l'innaizamento del tenora di vita, verso il contenimento e la riduzione dei costi di riproduziona cha graveno direttamenta sul salario

oporolo e proletario. Ogni momento di autorganizzalona di classe inoltre diventa polo di informazione, cantro di enalisi del processi strutturali, denuncia cosciente dall'opportunismo e della latitanza del riformismo, daserto Irracuperablle alla nuovo coscienza di classe dilfuse. Non si è traitato certo né di un processo armentes, né di uno sviluppo lineara: tutt'altro. Diverse tigura soclali, divorsità di obiettivi e di comportamenti, sovrepposizione e squilibrio tra iniziative di massa e iniziativa di avanguardia. Tuftavia la solidità dei processi di autorganizzazione sta proprio nella loro continuità, nella loro capecità di redicarsi e nella molteplicità, anche qualitativa, del bisogni della classe operala e proletarie, di bioccare e mettere in crisi i "provvedimenti" antiproletari. È straordinario, cioè constatara come la massicce manovre di segmentaziona, di frammentezione degli intaressi di classe, come ogni trasforma-zione della composizione tecnica imposta dall'alfo del potare politico e del potere di capitala abbia arricchito, articoleto i bisogni operal e proleteri sanza ostacolarna lo sviluppo, sanza costituirne il freno. I processi di eutorganizzaziona di massa hanno saputo rasistere e molliplicarsi malgrado l'arrora dal "terrorismo", che in un soggettivismo astral lo dalla determinatezza della composiziona di classe, matte costentemente in crisi fa crescita organizzativa di masl'articolazione e la specificità dell'Iniziativa di classe, accalarando e Intensificendo la morsa della re-

Non è inseguendo l'ideologia di creare guasti nalla macchina del potere, che si ricompone la strategia comunista e le varietà delle energie soggettive che la fanno vivere nell'antagonismo di massa.

### Picismo e Ragion di Stato: il neostalinismo nostrano

Pci e sindacato hanno ormal l'acqua alla gola. Non è un segreto per nes-suno lo stescio della linea sindacale alle verifica delle elezioni del delegail di febbrica: ovunqua processi di autorganizzazione si sostiluiscono al rappresentanti "ufficiali" degli interessi delle celegoria. Ed il dissenso si è insinuato perfino nelle sezioni piciste, mentre generale è il senso di sfiducia nei confronti di organizzazioni politiche a sindacali abitate solo dalla esiganze di "govarno", t picisti opteno per la svolla neosteliniste che non ha più nulla a che fare né con il leninismo né con la benché minima reminescenza di marxismo. Al punto cha è più facile rintracciara qualche analogia fre il giovane Marx e i pensieri di papa Wojiyla che fra la tesi dell'ultimo congresso del picisti e l'opera marxiane, Infatti, del giugno del '76, il Pci si è totalmente identificato con la Ragion di Stato, con il punto di vista del potere: ciò ha precisamente segnato la fine di coni autonomia sindacale a la caduta in disuso dei vocabolario marxista. Sintetizzare le linee di demarcazione del nuovo corso è mollo semplice: la conflittualità e la rigidita sociale non possono avere entrambi diritti di esprassione e di riconosci-mento, devono cioè "tigurere" soltanto ed esclusivamente nel limiti in cul I movimenti sociali possono assere reppresentati in un quadro di compalibilità rispetto alle leggi dell'accumulozione e alla laggi di

Le rituale critica all'immediatismo del bisogni, t'accusa di corporativismo, la denuncia dello scivolamanto della lotta di classe nella semplice anerchia, l'insistenza sulla crisi del valori e sulla disgregazione della coscienza civile a politica costituiscono il solo rapporto che le organizzazioni "istituzionali" sono in grado di instaurare con lo svolgimento spon-taneo e autorizzato del conflitti di classe. Si tratta, per lo più, di valuta

zioni etico-morali che non sono razionalmente fondate su di un'analisi dei processi strutturali di capitale, ma su una teoria del metodo della trasformazione che è l'assoluta negazione degli stessi presupposil merxianl.

### Il metodo della trasformazione sociale: la contraddizione insolubile fra responsabilità di governo e lotta di classe

Secondo le elucubrazioni dei picisti, il metodo della trasformazione sociale deve fondarsi sulla capacità di comando o di agemonia rispatto ai li-velli istituzionali che il partito di

classe può garentire. Ciò evidentemente non può in alcun senso comportara una subordinazione della linea politice dal partito alle esigenze Immediale e delerminate delle "lorze sociali", che verrebbero a cozzara con la esigenze di gestione che derivano dalla responsabilità di "governo", in altre parole, è il partito cho ''rappresenta'' la ganerallià dell'interesse sociale, che si fa disciplina e misura del bisogni operal a proletari. E precisamente questa è fa vera democrazia, secondo i picisti. Non c'è dubbio cha le responsabilità gestionali, in questi anni, abbiano prioritariamente comandato i processi di socializzazione in tunzione della imposizione della fegge del valore e del tasso di sfruttamento del favoro sociale. L'accumulaziona capitatistica, spacia dopo la crisi energelloa e la crescente crisi di efficacia dell'assetto imperialistico, si sa, non consente margint agli ideologi della "democratizzazione" dello sviluppo economico di capitale, infetti i picisti si sono in tretta sbarazzati del mito delle rilorme, per Indossare II mito dell'elicientismo nella responsabilità di governo. Un nuovo elficientismo, garantando la ripresa economiil superamento della crisi, avrebbe rifondato e ricostruito l'ordine socialo. Anche II mito dell'efficientismo plu che una domanda di delega ha costituito une petizione di principio mediente cui spazzare via ogni residuo di democrazia diretta, il rapporto fra vertice e base, nal partillo a nel sindacato, è diventato un rappor to a senso unico, sempre plù rigido, sostenuto a rattorzato dal ricorso efficace al metodo della spartizione del polere, enche in termini cliantefari. Le innumerevoit vicande assemblearl hanno visto unicamente la criminalizzazione del dissenso; la drastica e autoritaria emarginazione di ogni espresione dell'autonomia di

La violenza della ristrutturazione, L'inflezione, la contrazione notevote

det mercato del lavoro "ufliciale" l'Incantivo delle forme di lavoro naro e precario, l'incremento dell'econo-mia sommersa, il laglio della spesa pubblica, ta proletarizzazione e l'operaizzazione dei lavoratori del servizi, l'uso dell'erogazione di reddito e di salario indiretto per la tormazione di lavoro nero disponibile per l'industria e il pubblico implego, l'utilizzazione del denaro pubblico nella tormazione e nall'invastimento di capitali per finanziere la ristrutturazione: ecco, in sintesi, il "sapere" classe, del punto di viste operalo e proletario sull'efficientismo del picisti,

sulla tanto conclamata "democratizzazione" delio svliuppo economico, sulla responsabilità di "governo". L'efficientismo del picisti si è unicamente espresso nel contrapporre al crescente a massificato bisogno di comunismo la nacessità di dare nuova funzionelità alla legge del valore, londata oltre che sulla estorsione di plusvalore relativo sulla continuità del processi politici di riproduzione della diseguaglianza sociala. Non a caso, a fere la critica del capitale nel partito e nel sindacoto, c'è rimasio solo qualche isolato studioso che si affatica, con crescente trasporto, sul problema della trastormazione del valori in prezzi o del mercalo del levoro. Vele per tutti però l'imperativo di un olimpico distacco rispetto al movimento reale, di modo che se di contraddizioni di capitala si può parlare - per risolverie e supererla s'intende - di classe operala a proletarie non si deve parlare più. Meglio analizzare la composizione dalle lorze di lavoro o della torze sociali in termini rigorosamente oggettivi, così come ci si riferisca all'Intensità di capitale fisso. Non deve trasparire nessun tiferimento - se non polemico e morallstico · alle forme in cui si manifesta la soggettività di classe. La disfunzionalità, gli scompensi, gli squilibri davono poter essere descritti e rilavati come procassi impersonali che si iscrivono nella fenomenologia della complessità dell'apparato economico politici istituzionoli, che possono essora gradualemte corretti e razionalizzati variando il calcolo economico. Tale "politice culturale", tela "logica" è ancorata all'insindecablie ed indiscutiblie presupposto dalla insuperabilità del modo di produzione capitalistico e si tonda su di una lettura segmentota e trommontaria - grazie anche agli atibi dello specialismo -delle distunzionatità del sistema economico (tutte superabili in una graduale gestione efficientistico de-gli apparati) a sulla sistematica demolizione della coscienza di classa diftuse interne allo sviluppo delle lotte.

Condizione sempre più irrinunciabile per la sopravvivenza del pcismo diventa infatti la lotte per il monopolio del codice e per l'egemonia dei modi di rappresentazione della contittua-Illà esistente. Lo scontro di classe deve "figurare" cioè come "personaggio in cerca d'autora". Occorre sgretolare, smontare la coscienza immediata quanto più si ta codice Indipendente dall'ideologia politica funzionalistica, quanto più si impone come alternativa al modo di produ-zione capitalistico, quanto più il bisogno di comunismo ricompone In un'unica volontà di trastormazione qualitativa la diversità del momenti conillituali. E sono proprio elementi di programme comunista che emergono sempre plù inequivocabilmen-

te nelle lotte di massa. Se Infatti all'interno dei rapporti di produziona si afferma una straordinaria capacità di rasistanza alla mobliità salvaggia, alla infensificazione del carichi di lavoro, alla riduzione del costo dal lavoro, alla gararchia preposta alle funzioni di comando e di controllo, la parola d'ordine "lavo-rare meno levorare tutti" apra perònuovi orizzonti strategici. La valerizzaziane oparala a proletaria finisce cloè di concepirsi in termini di merceto, di valore scambio.

La valorizzazione dai rapporti sociali si pone come altra a diversa rispetto alla valorizzazione del mondo delle merci. Lavorare lutti e il meno possiblle signitica Intatti conceptra in un modo radicalmente nuovo la produzione e le riproduzione sociale, Significa uscire dalla Illosotia della miserla a porre in atto le potenzialità di civilizzazione del bisogno umano ricco: clò signitice ridurra al minimo il tempo di l'avoro a valorizzare al massimo la riproduzione sociale. Ditfusa e generalizzata è la domanda di tempo libero, di Istruzione, di Informazione, di servizi, di case ecc.

Sta maturando la necessità di trulie della ricchazza sociale disponibile antagonistica alla accumulazione privata. Alla rigidità all'interno dei rapporfi di produzione corrisponde la volontà, altrettanto rigida, di una riproduzione sociale che sia negazione della disuguaglianza, dei limiti imposti ai consumo e alla qualità dell'esistonza operala e proletaria. Il repporto col capifele a col suo stato non è più inteso nel termini della contrattazione delle condizioni di la voro e di esistenze della classe operala e proletaria.

Si avenze piuttosto la consapevolez-za dell'irragionevolezza e della arbitrarietà dell'impostazione di questi termini, di questi limiti che assicurano la riproduziona classica dell'esislenza sociala, il diritto all'eguatianza reale toglie ogni garantitismo alla confilttualità.

## Ulopia o terrorismo: la sfida elettorale-repressiva dei partiti

Per i poisti, il programma comunista che oggi serpeggia nella lotta di massa in modo sempre più consapevote deve diventare o semplice enunclazione utopistica, priva di ogni riscontro nella pretica sociale, o deve essere identificata come aversione e terrorismo. Me questa non può più essere un'operaziona di semplice politica culturale, di persuasione e di organizzazione della volontà. Il monopollo del codice, l'egemonia sui significati della lotta di classe, il neostollnismo possono lar presa solo mettendo in azione la macchina repressiva che Imponge separetezze fra movimenti sociali e teoria Interna a tali pratiche. Ed è proprio l'imminenza delle elazioni, cui i poisti si presentano con lo squallore inutile delle tesi dell'ultimo congresso, cha l'operezione repressiva deve presentarsi impotente e minacciosa. Il partito pcista deve presentral coma il solo partito d'ordine capace di imporre disciplina al comportamenti sociali. Per costruire questa immagine occorre costruire, architetfare in modo spettacolere l'equazione tra lotta di classe indipendente dalle sue organizzazioni Istituzionali e ferrorismo. La regia, il montaggio, l'Invenzione del gioco delle parli è stato quanto mai accurato.

